

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



ij

858 C58 G46

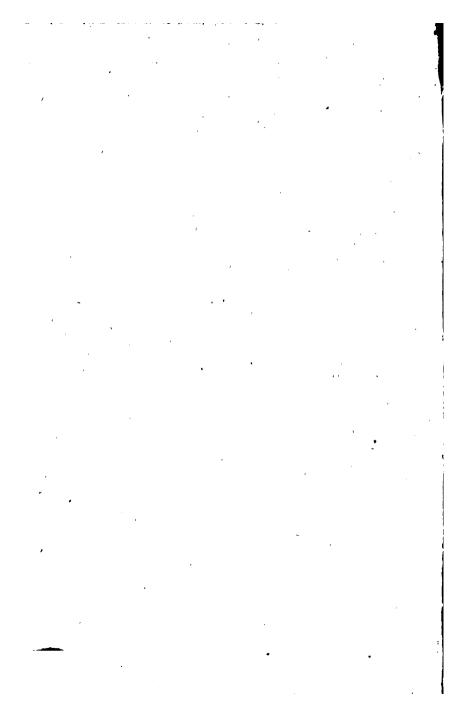

# OPERE

D I

# CELSO CITTADINI

GENTILUOMO SANESE

Con varie altre del medesimo non più stampate,

RACCOLTE

## DA GIROLAMO GIGLI

Gentiluomo de lla stessa Città di Siena.



## IN ROMA, MDCCXXI.

Per Antonio de' Rossi nella strada del Seminario Romano.

Con licenza de Superiori.



### All Eminentiss. e Reverendiss. Signor CARDINALE

# BERNARDINO SCOTTI

LIBERMA SEPTEMBER 1948 17636

GIROLAMO GIGLI.



Osto che mi proposi di fare una nuova edizione

di varie Opere di Celso Cittadini ben pregevoli, ed alla s nostra Toscana Favella utilissime, determinai altresì d'illustrarle conmolte nuove giun-



858 C58 G46

consacrarle, come sempre ho fatto, la flessa mia volontà? e di non lasciare quest occasione per far memoria al Mondo: di una meditata, e ben dove rosa gratitudine. Mi lusingo che tal mio desiderio incontre-Well E. V. le non lode, me roso compatimento almemonned cho affidato e pieno Limitation and offequiofo ri profondomente me le leco porta del a pi obbis igre. Di Cesa quello 15. Settembre 1 1.

iMPRIMATION
Fr. Gregorius Selleri Ord. Prædic. Sacri
Palatii Apotholici Magister

Si videbleur Reverendils, Patri Mag. She.]

Pal. Apod.

N. Boscarion Epife, Bojan. Vicefy.

Vendo lo specialmente deputato dal Padreco La Reverentissimo Selleri Maestro del Sagro Palazzo Apostolico, riveduto il Libro, in cui si contengono i li Trattato della vera Origine, e dei Processo, e vome della nostra Lingua: Lo Originato della Voscialo Pavella: il Trattato degli Idio sissii Tascani: Note in margine della Gianta di Lodorico Castelvetro al Ragionamento degli Articoli del Dembo: Nota supra la Prose di Pietro Bembo, tatte Opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini; non ho tunvato in esse opere di Celso Cierodini.

Auton Francesco de' Felici.

IMPRIMATUR

Fr. Gregorius Selleri Ord. Prædic. Sacri Palatii Apoftolici Magister.

No-

. . .

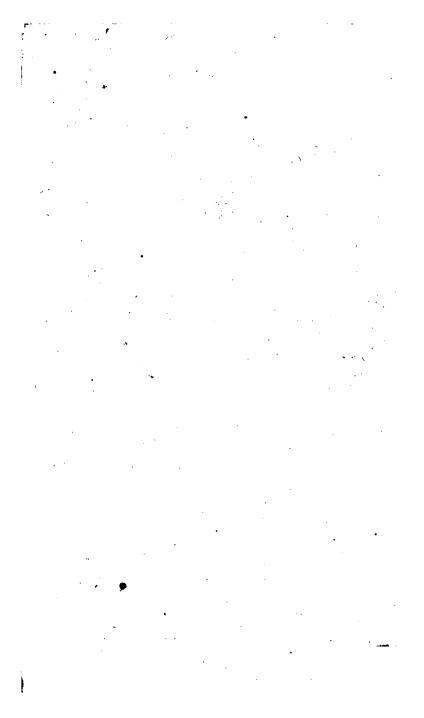

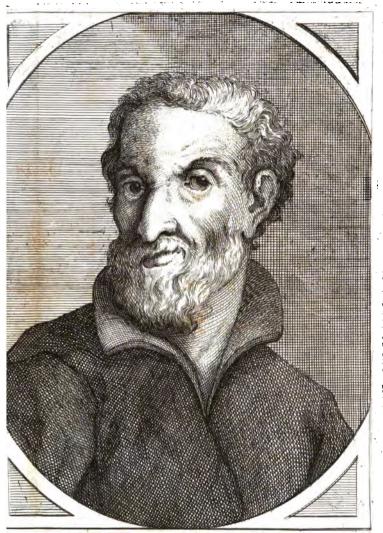

CELSO CITTADINO
GENTILVOMO SANESE
Porduj Elforas cult



# Notizie di questo Scrittore.

A Famiglia Cittadini, di cui nacque Celso, che in Siena ultimamente si estinse fu consorte.

degli Angelieri, e per conseguenza nobilissima, e su delle Consolari di Siena stessa, cioè di quelle, che ebbero il Console ne' Secoli XI, e XII. ed i suoi Antenati surono illustri in reggimento, in lettere, e in armi. Tra questi Vigoroso Cittadini Cavalier Gaudente sostenne la dignità del Consolato, Petruccio il Bianco quella di Ambasciatore a diverse Potenze Toscane; Lambertesco fabbricò la Rocca fortissima di Grossetto; Romano, e Ranieri inventori di macchine da guerra sopra il Tevere, e per finirla con due celebri Poeti coetanei di Dante,



CELSO CITTADINO
GENTILVOMO SANESE Parly Elizabeth



# Notizie di questo Scrittore.

A Famiglia Cittadini, di cui nacque Celso, che in Siena ultimamente si estinse su consorte.

degli Angelieri, e per conseguenza nobilissima, e su delle Consolari di Siena stessa, cioè di quelle, che ebbero il Console ne' Secoli XI, e XII. ed i suoi Antenati surono illustri in reggimento, in lettere, e in armi. Tra questi Vigoroso Cittadini Cavalier Gaudente sostenne la dignità del Consolato, Petruccio il Bianco quella di Ambasciatore a diverse Potenze Toscane; Lambertesco fabbricò la Rocca fortissima di Grossetto; Romano, e Ranieri inventori di macchine da guerra sopra il Tevere, e per finirla con due celebri Poeti coetanei di Danto, entition for imediates del mue de fina to think the water works of the who miangermationi faprici il cofene ma opaniane in medianiania così med fusicia, clos now possibles accernissate d'essendomento a a Wall servier device dignolles sume obligaciani, chè ha cons tratte cally Sua amorespla sie gandrofa beneficienza verso, di and million of a design of the manager of the manag indificiations remembers like tundoska ogni applicazione mi bound impedito di compine di ACilon olimante confoliores encoracidada visco anomena das frances oids atte, addinition grantending debinishing Euprinerialminophysioche ids/literations of the City and City

publish par lib capionic dissists as ta yianin concentro vassiana materiaritm de andat meiopografia ropatendomi giustomin poten dortan cofasi chemicinais falla increamed particle which invisions e planfastis aredery vious felpat our service of the se of lungary charles and les grantingers emal color Resident is a Lando, dis prodellarmia bangaral lontais identification of the contribution of the cont fin miconollers come and dust found autobitation of Acidona idmountapenen federmies proposition argumentation of the proposition of the trafecturguessius lun, alet afen adomely animal animal surplies and surplies is ligantificated and included tadi-

confacrarle, come sompre ho fatto, la fiessa mia volontà? e di non lasciare quest occasione per far memoria al Mondo di una meditata, e ben dove. rosa gratitudine. Mi lusingo. che tal mio de siderio incontrera rell E. V. Se non lode, me reso correctimento almemel cho affidato e preno: in in zuero a ed ostequioso n a profondomente me la ວັກ ວາ ປະ 🔠 ຄວາວແລ້ວ ອວກວ leco porta, del a pi con de luce. Di Cafa quello, 5. Sessembre 20

iMPRIMATEX Fr. Gregorius Seller: Ocd. Prædic. Sacri Palatii Apostolici Magister. Si videbing Reverendish Pathi Mag. She. T Pal. Apodt.

N. Boscarios Epife, Bojan. Vicefin

dinna

Vendo lo specialmente deputato dal Padreco De Revorendistino Selleri Macsiro del Sagro Palazzo Apostolico, riveduto il Libro, in cui si contengono il Trastato della vera Origine, e del Processo, e nome della nostra Lingua: Lo Originati della Voscina Favella: Il Trastato degli Idio sismi Toscani: Note in margine della Gianta di Lodovico Castelvetro al Ragionamento degli Articoli del Demon: Nota supra la Prose della Cianta della Cattolica Religione, che offenda la purita della Cattolica Religione, e de Cristiani Costumis onde giudico il Libro, degno, per l'erudizione, che seco porta, della pubblica luce. Di Casa questo di 16. Settembre 1721.

Anton Francesco de' Felici.

IMPRIMATUR

Fr. Gregorius Selleri Ord. Prædic. Sacri Palatii Apostolici Magister.

No-

. • 1

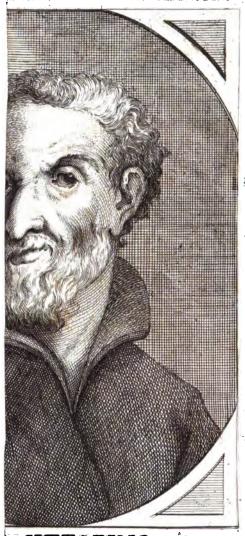

CITTADINO
VOMO SANESE
Paraly Estata Scrol



# Notizie di questo Scrittore.

A Famiglia Cittadini, di cui nacque Celso, che in Siena ultimamente si estinse su consorte.

degli Angelieri, e per conseguenza nobilissima, e su delle Consolari di Siena stessa, cioè di quelle, che ebbero il Console ne' Secoli XI, e XII. ed i suoi Antenati furono illustri in reggimento, in lettere, e in armi. Tra questi Vigoroso Cittadini Cavalier Gaudente sostenne la dignità del Consolato, Petruccio il Bianco quella di Ambasciatore a diverse Potenze Toscane; Lambertesco fabbricò la Rocca fortissima di Grossetto; Romano, e Ranieri inventori di macchine da guerra sopra il Tevere; e per finirla con due celebri Poeti coetanei di Dante,

uno fu Cecco d'Angiolieri, a i Cittadini Consorte, e l'altro Simone di Ser Dino, le cui rime veggonsi nella Raccolta degli antichi Poeti Saneli, che serbasi nel Vaticano, e fu in parte pubblicata da Leone Állacci; e chi più voglia ritrovare vegga l'albero, che di questa famiglia si conserva appresso l'eruditissimo Signor Abbate Galgano Bichi de' Conti di Scorgiano, Archivista degl' Intronati, a cui tanto debbe la nostra Patria per tanti disotterrati monumenti così pubblici, che privati da più, e più contratti nell'Archivio delle Riformagioni ripescati, e in quello dello Spedal grande, e di varie comunità religiole, e nobili famiglie. Nacque Cello di Francesco Dotrore, e Cavaliere Cesareo, e nacque in Roma intorno agli anni 1553., dove il Padre stanziava rifuggitosi dalla Patria (siccome sece

il Padre di Pavolo V.) per liberarfi dalle risse fazionarie, che ad ora ad ora in Siena tumultuavano. Dedicò il Cittadini i suoi primi anni della Puerizia, indi quei dell'Adolescenza allo studio delle buone lettere Greche, e Latine, e delle lingue così Oltramontane, che Orientali; onde fattosi pregio gli Accademici Umoristi di annoverarlo nel Catalogo loro, e di farlo ragionare ne' pubblici Congressi, acquistossi l'amore di D. Pavolo Orfini il Vecchio, che in Casa propria raccolselo. Indi passato a Napoli, e poi girando per l'Italia fu accolto, e favorito dal Duca Francesco Maria d'Urbino, poi da Ranuccio Duca di Parma, e Piacenza, indi dal Cardinal Federigo Borromeo a Milano, veruno de' quali non potè trattenerlo presso di se per la vaghezza, che ebbe Celso della propria libertà.

UI-

Ultimamente il Gran Duca Ferdinando Primo di Toscana chiamollo a se, con animo di farlo Direttore degli studj del Principe Cosimo fuo figliuolo. Ma toltesi dal Gran Duca altre misure, mandò il Cittadini a Siena sua Patria coll'impiego di primo Lettore in quell'Università di Toscana favella; non senza ancora fidargli la custodia de pubblici Archivj. Con questa occasione compilò Celso le Genealogie delle principali Cafate Sanesi, venendo all'ora tali alberi in acconcio per le prove, che accadeva fare per chi volea vestir l'Abito Militare della Religione di S. Stefano, aperta di quei tempi in Pifa: ed egli forse fa il primo, che ritrovò la derivazione della famiglia Borghele dello stesso stipite dei Benincasa di S. Caterina; come nella dissertazione nostra sopra questa. controversia ci pare aver chiaramente dimostrato. E quali fatiche in fine intraprendesse il Cittadini per illustrare co' sepolti documenti le Sanesi Famiglie Patrizie, si può riconoscere dagli Alberi di poco meno, che tutte le Famiglie medesime, i quali si custodiscono oggidì nello studio de' Signori Bulgherini, raccolti credo io, dopo la morte di Celso da Bellifario Bulgherini letterato insigne, ed amicoluo. Anzi crebbe in tal riputazione di erudito antiquario presfo l'Europa tutta, che non vi ebbe Principe, il quale non si facesse compilare dal Cittadini l'Albero proprio. Nè questa sorta di studio tanto il distrasse, che egli non volgesse la mente, e la penna a rinvenire altre cognizioni, e particolarmente intorno alla lingua Toscana, di cui con tanto decoro sosteneva la lettura. Perciò oltre aver postillato a penna il Vocabolario della Crusca stampa-

to nel 1612 e il Casa, e il Bembo, e il Muzio, e molti altri volgari Scrittori, che furono con premura da Alessandro VII. raccolti per la sua Libraria, e fatte copiole osservazioni sopra il Novelliere del Boccaccio, come diremo, egli diede in luce due trattati eruditissimi sopra la lingua, ciò furono il Trattato della vera Originé, e del Processo, e Nome della nostra lingua, e l'altro le Origini della Toscana Favella, i quali essendo divenuti rarissimi, abbiamo creduto non poco giovare agli Amatori di questa volgar favella nostra di farne nuova pubblicazione, attenendoci quanto al primo all'edizione, che ne su fatta nel 1643 in Venezia trà gli Autori del ben parlare: e rispetto al secondo a quella stampata in Siena circa l'an. 1604. appresso Silvestro Marchetti, avendoci Monf. Giusto Fontanini Cameriere d'onore della san ta mem. di

di Papa Clemente XI, fatto comodo degli esemplari, i quali dallo stesso Cello furono marginalmente postillati per avvertire di qualche abbaglio i Letterati. Lasciò pure alla posterità mediante le stampe la Partenodosse; le Rime Platoniche; le Prose sciolte, tra le quali tre discorsi fatti da lui pegli aprimenti dello studio in Siena, sopra l'eccellenza del nostro parlare: Lasciò similmente altre sue fatiche a penna, ma non compite, ciò furono un operetta della Cavalleria, una dell'Anticbità Sanese, e della Segreteria di Stato, e della Sacra Scritturaillustrata, e degli Arcani de' Filosofi passati, e dell'ore del Meriggio, e della Chimica, e pose la penna sull' Istoria del Re Giannino. Morì poi poco ben provisto di beni difortuna l'anno 1627 correndo per lui il settantesimo quarto in circa, e nell'Accademia Filomata di Siena, in cui nomavasi l'Incitato, surongli celebrate esequie letterarie, ed onorato dell'Orazione sunebre da Giulio Piccolomini suo Uditore, e Successore nella Cattedra della Toscana Favella, che su stampata in Siena l'anno 1628. da cui raccogliemmo quanto

fin quì abbiamo scritto.

Che egli postillasse il Boccaccio, nè Giulio Piccolomini loscrisse, nè il Padre F. Isidoro Ugurgieri nelle sue Pompe Sanesi, dove sa di questo L'ertesato distinta menzione: ma noi nè si covammo il documento in due lettere di sua mano a Giulio Cini a Roma, che si conservano nella Libreria mentovata d'Alessandro VII. al num. 2532. e che quì stimammo dovere aggiungere per testimonio di quanto abbiam detto, e per alcune cose, che il libro del Boccaccio riguardano, e suoi annotatori. Eccone lo steso.

## Al Sig. Giulio Cini. A Roma.

## Molt Illustre Sig. mio Osservandis.

A memoria, e la buona volontà, a che V.S. col suo Sig. Padre tiene di me, mi è tanto più cara, quanto più da me desiderata, ed apprezzata, e. tanto maggior obbligo m'accresce di riservirline a mia possa. Già dal Signor Cardi mi era stato scritto del buon offizio fatto a mio favore da lui col Signor Cardinale Santa Susanna, e la risposta bavutane; sopra ebe dovendosi aspettarne l'occasione del tempo, non occorre dire altro. Verrò dunque all'avvertimento datomi da V. S. del far ristam. pare le Novelle del Boccaccio, di che io mi era per la mia grave, e lunga indispositione, come V.S. sa, dimenticato. Il libro è stato altre volte a Roma esaminato da Teologi, e rimanea solo ari-Solvers alcune difficoltà in esso, che is

mi erariferbato, a fare alla mia venuta costà, se non mi fosse stata impedita da varij accidenti. Hora io il manderò a V.S. colla resoluzione de sudetti dubbij colla prima buona, e fidata occasione. Il Cavalier Salviati bebbe da Giunti due mila piastre, e in poco tempo ve ne guadagnarono altrettante, come farebbe quello stampatore, che stampasse il mio, ed io mi contenterei averne la metà, che hebbe esso Cavaliere, perciochè mi bastarebbon, come V.S. scrive, a stampar tutte le mie opere, come fece il detto Cavaliere delle sue. Concorro nel pensiero di V.S. di dedicare l'opera al Sig. Cardinal Barberino per le ragioni predette, scritte da V.S. la quale ringrazio infinitamente col suo Sig. Padre del buon animo loro verso di me, che m'aiaterò anco in ciò per alcuni altri mezzi potenti a favor mio. E pregando nostro Signore per la buona salute, e tontentezza laro, bacio ad ambedue. le mani . Di Siena adì 4. Maggio 1615.

Di V.S. molt'Illustre

Affezionatiss. Servitore

Celso Cittadini.

### ころなっころかいないないない。このできていていない

## Altra al medesimo

Molt'Illustre Sig. mio Osservandis.

dere a V. S. le dovute grazie della cara memoria, che si degna tenere di me suo affezionatissimo Servitore; come ho veduto per la gratissima sua de i 19. del passato: lo ho già scritto a Monsignor Ciampoli, e fattogli anco scrivere a favor mio dal Signor Cardinal Borromeo, e l'ho informato del hisogno, e del desiderio mio, e par-

ticolarmente intorno alla Stampa del Decameron, come V.S. m'incita a fare, e l'ho pregato a vedere, se il Sig. Cardinal Barberino ba caro, che siristampi sotto suo nome, a prender la sua parola, e comandarmi da sua parte a mettermi a tal opera, e n'aspetto la sua risposta. Nel resto io sono allestito a venir costà, come V. S. m'invita, tosto che n'habbia tanto di buono in mano. che possi farlo senza mio detrimento; altrimenti non mi cacciando alcuno di quà, aspettarò comodità migliore di movermi per contrabilanciare l'una cosa coll'alira, come si de fare, perche chi non vuole avere a pentirsi in vano, non potendo io ormai arrischiar più benefizio alcuno, o poco di tempo. Mi farà grazia salutare il Sig. suo Padre &c. Siena 2. Gennaro 1625. ab Inc.

Affezionatiss. Servitore

Celso Cittadini.

In altra lettera de' dieci Maggio dice mandargli per prima occasione il libro del Decamerone del Boccaccio: or parendoci, che queste lettere ci assicurassero, che questo postillato Decameron potesse ritrovarsi nella Biblioteca Barberina, abbiamo porte le nostre umilissime preciall'Eminentiss. Sig. Cardinal Francesco, acciocchè piacesselle commettere le opportune diligenze per tosto rinvenire questo pregiatissimo Codice, indi farcene grazia per pubblicarlo; Ma per quanta ricerca ne ab-biano fatta i Bibliotecari per ordine del Porporato benignissimo, il Codice non è dato loro fra mano, e noi non abbiamo potuto con esso illustrare questa nostra Edizione, · come ardentemente bramavamo.

Nel Cittadini ebbero grande stima i Letterati, come il Grutero, che nelle sue Descrizioni Romane frequentemente al suo testimonio s' attiene, l'Autore della Pinacotheca Giano Nicio Eritreo, e tanti più, che malagevol cola mi sarebbe raccorre il numero. Or di lui giudicammo quì riportare in fine alcune Oslervazioni marginali, che fece al Bembo nelle sue Prose, tralasciando quelle più, che a diversi Prosatori Tolcani di sopra riferiti egli fece, imperocche molte di esse vedesi, ch'egli per suo mero studio facea intorno all'Ortografia Volgare, la quale essendo oggi ridotta alla buona correzione da lui desiderata, sarebbe inutile trattenere intorno a ciò il Lettore. Senza che talora il Cittadini fu singolare in qualche sua pratica, e poco dagli altri Grammatici seguito; nel parlare del Bem-. bo, e d'altri suoi contradittori non serbò sempre tutta la civiltà letteraria; ma noi tali termini da quelle

postille abbiam tolti via, siccome da esso scritti per se, e per suoi ricordi, e non ad altro sine. Se gradirai questa pubblicazione, penso di porre sra poco alla luce un Trattato erudito dello stesso Autore sopra le Armi, che alla scienza Cavalleresca può dar molta materia di ragionare. Addio.

# OPERE

## BAKACI II

THE REPORT SANISH

Consider the More of fino

## DA CIROLAMO GIGIT

Sand April 11 to the web



#### IN ROMA, MDCCXXI

Per Antomo de' Rossi nella strada del Seminario Romano.

Con licenza de Superiori.



# TRATTATO

DELLA VERA ORIGINE, e del Processo, e Nome della nostra Lingua

## DI CELSO CITTADINI:

Cap. Primo .

A maggior parte adunque di coloro, i quali della nostra Lingua hanno ragionato, o ragionano, par che vogliano, che la Lingua volgare, la qual noi senz'arte, o re-

gola alcuna, imitando la balia è la madre nofira apprendiamo; e con esso, la qual noi tutti comunalmente oggi parte regolatamente, eparte no favelliamo, avesse cominciamento, quando i Barbari, cioè, i Goti prima, o i Longobardi appresso tirannevolmente il dominio d' Italia occuparono, e non prima; e che ella sia un corrompimento della Latina favella: il che non esser molto vero; anzi essa nostra Lingua aver altro cominciamento, e più antico assa avuto, spe-

A

riamo di fare apparir vie più che chiaro, e pia-

E prima d'ogni altra cosa e' convien ridursi a... mente, che secondo che avemmo da più Autori. e spezialmente da Isidoro Lib. q. cap. I. compilatore indubitato de' più degni antichi Scrittori,nelle sue Origini, la Lingua latina su secondo diverfi tempi successivamente diversa, cioè, di quattro ragioni, com'è a dire; Prisca, Latina, Romana, e Mista: e però noi parlorem di ciascuna di esse partitamente. Prisca fu detta quella, che. parlarono in Italia, e spezialmente nel Latio gli antichissimi, e originali uomini di essa Provincia, colà fotto Iano, e Saturno, rozza, e senzi arte, ed ancor fenza scrittura alcuna. Latina. dissero, quella, che parlarono appresso sotto il Re Latino, e gli altri Re del Lazio, e poi fotto que' di Koma, nella quale scritte furono le leggi delle dodici Tavole, e traslatati i versi della Sibilla, e scritte alcune altre cose tali. Romana. fu nominata quella, che fu in uso appresso il Popolo Romano dopo la cacciata de' Re, fino per sutto l'imperio d'Augusto, e chiamossi Romana. perciocche si usava solamente in Roma da' Cittadini Romani : benchè si chiamasse anco Latina. col nome generale, come si chiamava quella, che si usava per tutta l'altra Italia, e fuori di essa nelle provincie per le Colonie, e Municipi Romani : ed ancor col nome speciale, secondo gli speciali idiomi, cioè proprietà di essi particolari luoghi, come per esempio, Lingua Sabina, Prenestina, Lanuvina, Patavina, e altre, ciascun de' quali alalcune speciali voci, e modi di proferire; diverfi da que' degli altri avea; come interviene ancor oggi della nostra. Mista finalmente si nominò quella Lingua, che dopo l'ampliazione dell'
Imperio: e dopo aver la cittadinanza Romana,
donata a tutti i Provinciali, non pure a tutti gl'.
Italiani, entrò nella Città insieme co i costumi,
e co gli uomini di esse Provincie, scemandosene
per tal cagione la schiettezza, e la purità del parlar Romano in gran parte da prima; e poi cos
tempo più, che mezzanamente; ed alla fine in
maggior parte co' faisi latini, e co' barbarismi;
come a suo luogo si mostrarà.

#### Cap. 1 1.

Ra egli è, prima che noi passiamo più oltre, da sapere, che per ogni tempo, e prima, e poi, furono in Roma due sorte di Lingua. L'una rozza, e mezzo barbara, la quale era propria del volgo, cioè de' Romani, e de' Forestieri Idioti, o vogliamo dir, della gente bassa, e de contadini senza lettere: i cui modi di dire, e le. cui voci erano rifiutate dagli Scrittori, e da' dicitori nobili; e fuor che le passioni di esse principalmente, e per la maggior parte sono rimalte nelle bocche degl'Italiani uomini fenza distinzione di viltà, o di nobiltà: laonde ancor'al presente linguaggio è rimasto il nome antico, cioè volgare, ficcome convenevolissimo; poichè principalmente la Lingua latina antica del volgo s'è conservata fra noi; e di questa sorte di Linguama folamente se ne trovano così satte reliquie in alcune iscrizioni, o titoli di statue, o di edifizi, e in alcuni epitassi di sepoleri di que' tempi; ed oltre a ciò v'è la testimonianza di più Autori, che ella ci sosse, come a' suoi luoghi verrem mostrando: e l'altra coltivata dall'arte, e pura latina, la quale era propria degli Scrittori, e de' dicitori nobili, e letterati; e tanto più è meno migliore, quanto più e meno essi l'avevano imparata, e ci sacevan maggiore studio, ed eran più letterati, le cui voci, e i cui modi di dire per lo più si sono dileguati; come pur per capitoli speciali esemplisicaremo, e provaremo.

#### Cop. 111.

D Ella Lingua Prisca non possiamo dir cosaveruna, perciocchè non ce n'è rimasta memoria alcuna, suorchè certe pochissime voci sparte per le opere degli Autori della Lingua Romana, e della Mista, e come per esempio da loro
tvi addotte; onde non si può sar tanto, o quanto giudizio, come ella sosse fatta, se non che ella era diversa dalla Romana, tanto, che al tempo, che essa Romana si usava, quella non erapiù intesa da alcuno, come avemmo da Gellio
nel 10 cap. del primo libro, a cui ci riportiamo.

#### Cap. 1 V.

Ella Lingua Latina, eccetto alcune semplici parole de' versi Saliari, o altre coselle tali, addotte da certi Autori della Romana, non avemmo altro, che i capi delle Leggi delle dodici Tavole, e certi pochi versi della Sibilla, traslatati già in quella Lingua da chi che si fosse: Mannon è dubbio alcuno appo gl'intendenti, che la forma delle parole, e l'ortografia de' predetti capi delle Leggi, e'quella de' predetti versi è Romana della terza stagione: non che ella sia Latina, la quale era diversa assai da essa Romana, non solo nelle parole, ma anco nella figura de' caratteri delle lettere, e nel valore, e sorza di esse, come ci testimonia Quintiliano nel primo libro con queste parole.

Vetustissimis temporibus pauciores littera, nec similes bis nostris earum forma fuerunt, &

vis quoque diverfa.

Il che ci viene in un certo modo confermato, per quel, che scrive Plinio nel 10. cap. del 34. libro, ove parlando egli di certi versi, che al suo tempo erano scritti nel tempio di Giunone Regina in Ardea, fatti in onor d'un M. Ludio Pittore antico, dice così:

Ea scripta sunt antiquis litteris latinis.
Benchè nè egli, nè Quintiliano avvertissero d'
addurne esempio alcuno, dico della forma, o
sigura delle lettere, e delle parole antiche, non
del tenore di esse parole, da che Plinio adduce

ivi i versi predetti, che sono questi, ma ridotti alla ortografia de' suoi tempi.

Dignis digna loca pitturis condecoravit Regina lanonis faprema coningis templant Marcus Ludius Elotas Acolia orinudus

Quem nune, & post semper ob artem banc Aradeo landet.

Non ferbandofi adunque nelle parole delle Leggi, e de' versi predetti nè forma, nè figura della Lingua, nè de' caratteri antichi latini, ma solo l'ursitata al tempo di quegli Autori, che gli adducono negli scritti loro, resta chiaro assai, che danessi Autori, o da altri prima, o poi, sieno stati ridotti nella Lingua, e ne' tempi loro, cioè frangli altri, da Cicerone, e da Livio; De leg. lib. 25. d' 29. il che per esser manische, mon ricerca se dica altro.

#### Cap. V.

Eniamo ora alla Lingua Romana, la qual, per maggiore intelligenza divideremo, o diffingueremo in tre flagioni; cioè la prima fino ad Ennio, ed a Planto inclusivamente: la foconda da loro fino a Cecilio, ed a Terenzio: e la da loro fino a Cecilio, ed a Terenzio: e la da loro fino a Cecilio, ed a Terenzio: e la da questi altri fino a Virgilio, ed a Livio, po i quali fiam di parere, che niun'altro feriefie più in Lingua Romana pura, ma folo il factio nella Mista. Della qual Lingua Romana, fi vuol confessive il vero, non avenuno esemble vuol confessive il vero, non avenuno esemble verace, o puro, o ficuro, o pur rariffimodi Scristori nè della prima, nè della

la seconda stagione, salvo certi pochi versi d'un certo Gneo Mazio, o Marzio antico indovino, i quali s'accostano assai alla forma di questa Lingua, addotti da Livio, e da Macrobio, Lib. 250 lib. 3. c. 17. e quelli ancora in parte ridotti da esso Livio, o da chi ridusse gli scritti di lui, o da esso Macrobio, o da altri alla ortografia del suo atempo, come veder si può, che son questi;

· Romulida, si perduellis expellere volsis, Et vomicam, que gentiam longe lienigenarum Venit, Apolineri voveatis censeo ludos ; Quique Apolineri fiant commune quotonnis. Pratoribus ludis faciandis ollu praesto, . Qui summam poplo, plebeig; endo V rbe dabit int Poplos poblicitus cum dederit è stipe partem · Conferinant uti privatim pro feque suisque; At bis quinque viri facra gracorita obeunte; Hac si fauitis rette, gundebiti semper : Asq; adeo fies melsor res poblica voltra. Nam is Dius vostros perduellis stingues ad unum, Qui vostros campos placide nunc, ruraq; paseunts Ne' quali si riconoscon'alcune forme del parlare: antico latino della prima stagione; come a dire , voltis, per vultis: commune, per, communiter: ollas, per ille: Apolineri per Apollini: endo, per in: popoles, per populus : conferinant, per conferant : fauitis , per facietis : voftra , & vod stros, per vestra, & vestros: ancorche si possais affermar, che l'Autore lasciasse scritto; perduedis, in fignificazione di bostes : ed expelere, conun I, folo, edolas, per illus, come Apolineria 6 comune per Apolliei , & commaniter , & /s-

mam per summam, con un m, folo, e così anco. venet, non venit; e poplicitus, & respoplica; non poblicitus, ne respoblica: e quotanis, con unn solo, e caudebitis per c, non per g, e Dias. non Dias, e pascont, non pascunt; e forse altre cose, che non sappiamo; ma è verismile, e ragionevole, che vi fussero, come sarebbe, il raddoppiamento delle vocali longhe, o fimili, o diverse, cioè: Ivus, non ius, veirei, non. wiri, e simiglianti voci di que' tempi. Salvo adunque, diciamo, questi versi, li quali da Macrobio, ed in altri testi di Livio sono posti diversamente da quel, che gli abbiamo posti noi ora: e salvo anche certe iscrizioni, o titoli di statue. o d'altro, e certi epitaffi di sepolcri, le quali così porremo poi qui di fotto al fuo luogo; perciocché primieramente ci è necessario di rispondere ad una tacita quistione, che mossa esserci potrebbe, ed è: Non esser vero, che noi non. abbiamo esempi d'Autori della Lingua Romana antica, cioè, della prima, e della seconda stagione : da che avem pure gli scritti, o tutti, o parte di Nevio, di Ennio, di Plauto, di Paccuvio, di Terenzio, e d'altri loro coetanei, tutti de' tempi antichi della Romana favella delle. sopradette stagioni: A questa si fatta quistione brevemente rispondendo, diciamo, per soluzion d'essa: Che egli è vero, che noi avemmo gli scritti de' sopranominati Autori; ma neghiam sì bene effer scritti nella Lingua, cioè nel la forma delle parole, e nella antica ortografia del tempo de' predetti Autori; Perciocche egli è da sapere,

pere, che non si trova in essi la detta ortografia, il che è manisesto, nè ha bisogno alcuno di prova: onde è molto simile al vero, che sossero da chi che si sossero il quanto su possibile il più, alla forma, ed alla ortografia de' tempi ultimi della terza stagione della Lingua Romana; le quali stagioni surono fra loro grandemente diverse nell'ortografia; il che provaremo or ora con autorità, e con esempj.

#### Cap. V 1.

Ra molte autorità n'avemmo una di Polibio autore accettevolissimo, il quale nel terzo libro avendo traslatate dalla latina nella greca lingua le parole della prima lega fatta fra' Romani, e Cartaginesi, ed iscusandosi, se per avventura ei non l'avesse fatto, come forse sar si convenia, dice, che dal dì, che fu fatta la detta lega (il che fu sotto i primi Consoli dopo la cacciata de' Re di Roma) fino al suo tempo, che pur non ci era corso in mezzo se non intorno a 250. anni, si era. fatta così gran mutazione in esta lingua latina, che non poche parole comprese in detta lega, appena erano intele dagli studiosi della antichità, eziandio per iscienziati nomini, che elli si fossero. Le fue parole, per chi forse non credesse ame, sono queste:

Turmait yar h dagopa yeyöre tüs durkutu, n napa papaans tõis vuo apos tlii apraan, üste tois suultutatata õna põrs le laisaases duropõis.

Or quanta mutazione creder dovemo, che si fa-

cesse poi nella Romana lingua dal tempo di Polibio, fino a quel di Livio, che ci corfero intorno a dugento altri anni, e che i Romani conversarono continuamente con più, e diverse generazioni di Barbari : il che da prima fatto non avevano, e qual conformità d'ortografia fi truova egli nelle... narole delle dodici Tavole addotte da Cicerone... fra quella, che anno appo lui, a quella de' tempi. che elle furono scritte, che ci corsero più di cinquecento anni, non folo dugento cinquanta; ovvero qual diversità di ortografia si trova fra leparole delle predette Tavole, e quella degli altri scritti di esso Cicerone, e degli altri Autori de' fuoi tempi ? certo niuna. Adunque si conosce chiaramente, che dovessero esser ridotte dall'antica loro forma, e ortografia, a più moderna. Oltracció A. Gellio nel primo lib. delle sue Notti racconta, che Favorino filosofo riprese un tratto asprameute un giovane Romano, il quale oltramodo vago era delle parole antiche, e del tutto fcadute, dismesse, ed incognite. Da questo si ritrà, e conchiude, che altra lingua, o per dir meglio, altra forma di parlare, ed altra ortografia fi era... usata per li tempi addietro in Roma, ed altra fi usava al tempo di Gellio. Veramente Cicerone par che accenni, gli scritti di Ennio esfere stati rimutati nella ortografia, dicendo nel suo Oratore:

Parram semper Ennius, aunquam Pyrrhum.
Vi patesecerunt Fruges, non Phryges, ipsias
antiqui declarant libri.

Adunque illibri d'Ennio del tempo di Cicerona...

non avevan tale antica ortografia; e per confeguenza erano stati tramutati in altra più moderna: il che fi legge aver fatto Salustio di que' di Catome, riducendoli all'ortografia, e alla formadelle parole del tempo suo. Senza che noi avemo l'in-Frascritti versi del sopradetto Mazio addotti dal medelimo Livio nel XV. libro; ma rimutati in... parte da lui ; come dalle sue parole medefime si rierà certamente . dicendo lui nell'addurgli così :

Priore carmine Connensis pradicta clades in has

ferme verba erat:

Amnem Trovigena Counam Romane feuge . Ne te alienigena eogant in campo Diomedis Conserere manas pugnantem : sed peque credes Tu mibi donecum compleris sanguine campuni; Maltaque millia occifa taa deferat amuis In pontum magnum ex terra frugiferente Piscibus atque avibus ferifque, que incolone serras:

Eis suat esca caro tua: nam m'ita Jupiter fatus

Or dicendo Livio, ferme, chi non vede chiaramente, che per esser le parole de versi di Mazio troppo antiche, egli le dovette ridurre in parte. alla ortografia de' suoi tempi ? chi non riconosce in questi versi con tutta la tramutazione fatta da Livio, molte forme del parlare antico? come. in feuge, per fuge: donecum, per donce: fuat per fit, o m', per me, o mibi; fenza che siamo di parere, che fiano stati rimutati in parte anco da alti di poi .

#### Cap. VII.

Erremo ora agli altri esempi proposti . li quali necessariamente fortificarem con altre autorità a proposito : e parte verremo con essi a sodisfare alla proferta da noi fattane di sopra nel principio del precedente capitolo, ed anco ad altre cole. Adunque la prima, e più antica scrittura, che noi abbiam'oggi in Lingua Romana. de' primi tempi si è la iscrizion della Colonna. rostrata, che fu già nel Romano Foro drizzata a Caio Duillio Confole, per la Vittoria, che egli primiero riportò della Cartaginese armata, e per altri suoi egregi fatti il che avvenne l'anno dopo l'edificazione di Roma quattrocennovantefimosesto. Questa iscrizione, benchè per la maggior parte lacera, e manca per le ingiurie del tempo, e delle ruine li conferva oggi nel Romano Campidoglio, come una cola preziola, come veramente ella è: ancorchè le parole di essa ridotte sieno ancor elle, in quanto alla forma de' caratteri. non miga in altro, a quella de' tempi di Augusto, o di Vespasiano, o ivi intorno, che quella istessa antica. in che su scritta al tempo di Duillio, non ha ella diceria: e fra l'altre vi sono queste poche parole intere della seconda stagione della Lingua Romana, eiò sono :

EXEMET. LECIONES. MACISTRATOS. EXFOCIONT.

PUCNANDOD. CEPET. NAVEBOS, CONSOL. PRIMOS.

ORNAVET. DICTATORED. OLOROM.

AL

# ALTOD. MARID. TRIRESMOS. CAPTOM. NAVALED. PRAEDAD. POPLOM. CARTACINIENSIS.

In vece di exemit, legiones, mogistratus, effugiunt, pugnando, cepit, navibus, Conful, primus ornavit, Dictatore, illorum, alto mari triremes. captum navali, prada, populum, Cartagineuses. Ora chiara cosa è, che Nevio, e Pacuvio furono, se non prima, almen certo al tempo di Duillio; e pur nondimeno negli scritti loro non si ritrovano di tal parole antiche con tale ortografia scritte. se non forse pochissime affatto, il che è segnal manifestissimo della riduzion di essi scritti ad ortografia di secolo inferiore affai a quello di Duillio, quando non si usava più tale ortografia: onde-Quintiliano, volendo provar, che gli Antichi di que' tempi aggiugnevano la lettera D, nel fine d'alcune parole, adduce l'esempio di questa iscrizione di Duillio, che se ne avesse avuti degli scritti de' predetti Autori, gli avrebbe senza fallo addotti, più tosto, che quello; e certo più acconciamente, per effere i libri per la copia, e commodità loro sempre più in pronto, e massimamente in diversi paesi, e lontani, che una colonna sola, e stabile in un luogo, non è, nè esser può giammai. Quintiliano adunque scrive in... questa maniera;

Latinis veteribus, D plurimis in verbis ultimam adjectam, quod manifestum est etiam en Columna rostrata, que est Dailio in foro posita, che così leggo, e non D. Iglio, come è in tutti i te-

14 Ai A repati di Quintiliano, per error nato dalla VIETE ADZA della ferittura , che è fra DVILIO, VLIO, II che avvenuto effer fi vede an-Sefto Rufo, de Regionibus Orbis, nella otregione detta . Forum Romanum , ove è Correctiamente Columna D. IVLII in veca VILIL. A propolito del tramutar le feritd'un tempo nella forma, e ortografia d'un' avema l'efempio moderno (lascianno frare Decamerone nel Boccaccio tante volte rima chi che el riferbiamo a parlarse alerore, cioè coltre annotazioni fopra quel libro) della di Cola di Ronzo Tribuno di Rome, a cui il Petrarea quella nobil Canaone, die Santincia.

Soixto gentil, che quelle membre reggi-

Stral vita la descritta tone inturno a des in Lingua Romana di que' temps . lacri for-Der eibreoggi ditmella, come quella che è allisi da quella che unamo que, è itano c'oc alcuno. per tar tegger attrut com pair e intelligenza quella lisoria, per aisre ditima, al mio parer, d'eller des calculting, La traslatata nella forma, e orsografia d'or fonce peco mutacia in miro, ne aggregati and immunitary come bet as nearthernament. en rente degli tenera u tinara, e ut quest alari верги запости Remain . L степарно реврейя с and que tales

and the same file and visite in the party in and Maralma, la grave vige de provincio 2 pc

e de acqua portare. Fò nato vello riove della Riola. Sio babitatio fue a casto de fiume infra li mu-

linari, nella strata, che vao alla Reola.

Le quali parole ridotte alla forma del dir d'oggi dicono; Niccolò di Lorenzo fu di baffo lignaggio: Suo padre fu oste, ebbe nome Lorenzo. La madre ebbe nome Maddalena, la qual vivette di lavar panni, e di portare acqua. Egli nacque nel rion della Regola, la sua abitazione su presso afiume fra mulinari, nella via, che va alla Regola.

Il simile anche avvenne dell'antico volgarizzator delle epistole morali di Seneca a Lucillo (delle
quali appo mè si trova un'esemplare molto eccellente copiato nel 1386.) le cui parole ne' tempi
nostri, su come anco avvertiscono que' Valentuomini, che l'anno 1373. ristamparono il Decamerone, rimutate in alcun luogo da qualcuno,
che gli parevan forse troppo antiche e dismesse, e
in quel cambio, vi ripose delle moderne, rimamendo l'istesso antico volgarizzamento nel restante intatto: ove fra gli altri luoghi è per cagion.
d'essempio questo, dove Seneca nella prima epistola del 13. lib. parla de' bagni degli antichi, e...
dice;

Nec referre credebant, in quantum perlucide fordes lavaret:

L'antico volgarizzatore fece; e non faccan forza, se l'acqua non era molto chiara.

Le quali parole sono state rimutate così; enou si curavano, perche ella non fosse molto chiara. E questo avviene non solamente alla lingua Latina, ma anco alla Greca, e spezialmente all'Ateniese,

dicendo fra gli altri Luciano nel suo Pseudo logia sta, o Apropbrade, mentre parla di esso vocabo-

lo, Apopbrade, in questa guisa;

Oltracciò gli Ateniesi eziandio, che in processo di tempo variate abbiano molte parole aella ingua loro, nondimeno banno fra gli altri ritenuto sempre questo vocabolo, ed in questa maniera da tutti loro è stato detto sempre, Apophrade.

Ora, che egli possa esser vero, che gli scritti d'Ennio, e di quegli altri Poeti antichi sossero ridotti
dalla loro antica sorma, ed ortografia, a quella
de' tempi più moderni, (il che della predetta iscrizion di Duillio, non potè avvenire, nè avvenne,
se non nella figura delle lettere, come noi dichiararem dipoi) si può oltre a quel, che di già se n'è
detto, anco vedere da quel, che ne scrive Quinziliano cap. 8. nel sopradetto luogo, cioè.

Ortographia quoque consuetudini servit; ideo-

que sapè mutata est.

Il che toccò anco Vittorino Afro nel suo libro De Ortograpbia, dicendo;

Antiquitatem posterior consuetudo vicit.

E Quintiliano poche parole più oltre alle predette

fegue così;

Semivocales geminare diu non fuit usitatissimi moris: atque è contrario usque ad Accium, & ultra, porrectas syllabas geminis, ut dixi, vocalibus scriplerunt. Diutius duravis, ut, El, jungendis eadem ratione, qua Greci, el, uterentur: ea casibus, numerisque discreta sunt, ut Lucilius pracipit;

lam puerei venere; E, postremum facito, atque I,

VI puerei plures fiant.

ac deinceps idem;

Mendacei furcique addes, E, cum dare furci

lusseris.

E Varrone, innanzi a' suddetti, detto avea; Quidam reprebendunt, quod PLVIT, & LVIT dicamus in praterito, & prasenti tempore; Faliuntur, nam est, ac pusant, aliter; quod in praterito V. dicimus longum, PLVVIT, LVVIT. in prasenti breve.

E nel Gellio nel 25. capitolo del 13. libro adducendo alcune parole de' Commentari Grammatici di

Nigidio, dice:

Id quoque in codem libro Nigidiano animadoeritimus; si buius, inquit, emici, vel buius magni scribas, unum I facito extremum: sin verò bi magni, bi amicei casu multitudinis resto, tumante I. scribendum erit E. Atque idipsum facies in similibus.

, Item si, buius terrai scribas I. littera sit entrama: si buius terra, per E. scribendum est, &c., E Velio Longo nel suo libro, De Orthographia, a

nostro proposito, scrive queste parole;

Hic quaritur etiam as per É, & 1, quadam debeant scribi secundum consuetudinem gracam.

Nonnulli enim ea, qua producerentur, sic scripserunt. Alii contenti suerunt baic productioni L. longam, aut notam dedisse. Alii verò, quorum, est item Lucilius, variè scriptisarunt. Siquidem in bis, qua producerentur, alia per 1, longam, alia per E, & 1. notaverunt; videlicet, at differentia quadam separantes: ut cum diceremus,

VIRI, si essent plares, per E, & I, scriberemus: si verd effet unus, VIRI, per I, notaremus, at Lacilius in nono.

Ma fia meglio udire lo stesso Lucilio:

Iam puerei venere B, postremum facito, atque L, Vs puerei plures fiant 1, si faci' solum,

Pupilly, puery, lucilly, boc vain' fiet . Hoc illi factum eft ani ; tonne boc facies , ? > Hac illei fecere; addes E, ut pinguin' fias,

Meille bominum, duo meillia, item baic utroque opu' meiles.

Meilitiam , tenner I , pilam , qua ludimu', pilum. Quo pifo, tenues 1. plura bac feceri' pella,

Qua iacimus, adder B, peila, ut plenn' fiat.

E Vittorino oltracciò dice:

De nulla scriptura dintins inter orthographos quasitumest: quam de ista. Pilum, aiunt, milisare, & vinea si sit supra quam milites aggerem instituunt , per El Scribendum : at fi pilum fit , quo piusitores utuntur, & vinea, quærari colitur, per 1.

Come dell'ultimo esempio offervato si vede in una iscrizione, che è nel giardinetto di casa.

Dolfini in Roma di quelto tenore.

Ma noi non vediamo, che l'ortografia, che è fervata nella sopradetta Colonna, fia ser vata negli scritti de' predetti Autori. Accio fiorì intorno agli anni di Roma secentovinti: E Plauto su avanti a lui intorno a sessanta anni, nè però si trova appo loro tale ortografia del raddoppiar le vocali a dimostrar la diversità de' casi, v'è benfolo il dittongo EI, del qual parlerem poi a suo luogo in capitolo da per se, de' Dittonghi degli antichi. E quanto al predetto raddoppiamento delle semivocali in mezzo alle vocali, è da sapere, che gli antichi non l'usarono negli scritti loro, come, oltre a Quintiliano, avemo da Pompeo Festo dicente;

Torum, at significet, torridum, aridum, per unum quidem R, antiqua consuetudine scribitur; sed quasi per duo R, scribatur, pronuntiari oportes: nam antiqui nec mutas, nec semivocales litteras geminabant, ut sit in Ennio, Arrio, Annio.

Ed ancorchè egli dica altrove, che esso Ennio su il primiero, che le raddoppiasse, nondimeno questo non appare in alcuno di essi Autori: adunque l'ortografia de' loro scritti è stata rimutata in altra più moderna: Nè paia strano, che rimutasser detti scritti nell'ortografia, quando anco aquelli di T. Livio avvenne di poi il medesimo dagli Scrittori de' tempi poco dopo lui, come testimonia il predetto Quintiliano Cap. 12. nel primo libro, dicendo.

Et M. Messala in libro de S Listera, postum SIBE, & QVASE scriptum in multoruma libris est, sed un boc volucrint authores nescio. T. Livium ita bis usum ex Padiano comperio, qui & ipse cum sequebatur bac nos i littera finimus. Ed Aulo Gellio nelle sue Notti mostra a luogo aluogo ciò essere intervenuto anco in parte ad altri Autori antichi, e spezialmente a Virgilio, scrivendo nel 21. capit. del primo libro queste parole;

B 2 Ver-

Versus istos en Georgieis Virgilii pletique omis mes sie legant;

At sapor indicium faciet manifestus; & eta Tristia tentantum sensu torquebit amaro -

Higinus autem non bereld ignobilis Grammatisus, in Commentariis, que in Virgilium fecit? confirmat, & perseverat, non boc à Virgilio re--dictum; sed quod ipse inveneris in libro, qui fuer as ex domo, asque familia Virgilii, & ora Triftia. sentantum sensu torquebit amaror . Neque id foli Higino , sed dottis quibusdam etiam viris complecitum.

E nel 14. capit. del nono libro scrive così:

Quocirca factum bercle est, at facile iis cradam, qui scripserunt idiographum librum Virgilii se sca suspexisse, in quo ita scriptum est;

Libra dies summique pares ubi fecerit boras.

Idest libra diei, sommiq. Sed sicut boc in loca. dies à Virgilio scriptum videtar; ita in illo versu, non dubium est, quin dii scripserie, pro diei. Musers latitiomq. dii quod imperitiores, dei, degunt, ab infolentia scilicet vocis istius abborrentes .

E nel 20 capit del 13 libro per bocca di Probo

.Valerio, dice queste parole:

Nam in prima Georgicon, quem ego, inquit, librum manuipfius callectum legi, urbis, per 1, Litteram scripsis . Verba è versibus eius bec sunt;

--- arbisue invisere Casar Terrarumq; velis curam.

E che più ? anco gli scritti di Cicerone patirono il medelimo danno, come fra gli altri luoghi testimonia il predetto Gellio nel fuddetto capitolo, dicendo :

Manifesto peccatu, inquit, non, peccato, boc. znim scriptum in uno, atque in altero antiquissime fidei libro Tironiano reperi. Verba sunt Ciceronis bac, Nemo ita vivebat, ut nulla eius vita pars. lumma turpitudinis effet expers : nemo ita mani= fe/to peccatu tenebatur, &c.

E nel 10. capiti del 121 libro il medesimo Gellio fcrive.

In Verrem M. Talii in exemplaribus fidelissimis, ita inveni scriptum; Aeditimi, custodesq; mature sentiunt. In libris autem vulgariis ; Aeditni, feriptam eft:

E Quintiliano ancora nel festo capitolo del primo

libro scrive queste parole.

Sciat etiam Ciceroni placuisse, All, AllAM+

QVE gemata 11, scribere.

Il che ora ne' detti suoi scritti non sitrovava. più. Ma questo rimutamento di scrittura negli scritti degli Autori avvenne ancora per molte altre cagioni non sapute da molti; e fra l'altre una delle maggiori si fu la negligenza de' trascrittori, come si coglie da quel, che ne scrive M. Varrone nell'ottavo libro De Lingua Latina, dove non approvando per bene scritta alcuna cosa nel Truculento di Plauto; dice in questa maniera;

Apud Plantum cam dicitur; Pisceis ego credo, qui usque dum vivunt, adlavant, diu minus lavari, quam bac lavat personam suam, adlavant, sanari, lavari, non convenit, ut I. sit postremum, sed R, ut lavantar analogia adlavari reddit, quod

Plauti, ant librarii mendum fait, fi est non ided analogia, sed qui scripsit, est reprebendendus,

Ġc.

- Quanto allo scriver le vocali longhe ambigue zon due vocali raddoppiate, non fi vede, che appo alcuno de' fopradetti Autori fi trovi usato: e pur noi avemo coll'autorità di Quintiliano mostrato, che fu in uso fino ad Accio, ed ancor più altre: e lo troviamo usato nelle antiche iscrizioni di que' tempi, e spezialmente in una, ch'è in Alatri, ed in altre, che sono in Lucania, e qui in Roma, e altrove, alcune delle quali porremo poi di fotto a' lor luoghi. Appar dunque manifesto, che l'ortografia degli scritti de predetti Autori sia stata, come dicemmo, tramutata in altra di tempi più moderni, ne' quali lasciato l' uso del raddoppiar le vocali longhe ambigue: così dello scriver le consonanti mezzovocali semplici, cioè senza raddoppiarle, cominciarono ad usar di raddoppiare esse mezzovocali, ed a scrivere EI, in vece d' II, cioè d'I, longo, e OE. ovvero, OI, in vece d VV, cioè d'V, parimente longo: e questo uso durò fino al tempo d'Augusto, nel qual s'introdusse con più leggiadra maniera di scrivere l'I, quando era longo, un poco più alto dell'altre lettere, e l'V, semplice, come fra molte altre iscrizioni di que' tempi appare in quelle de' due Obelischi, volgarmente. oggi dette Aguglie, che il detto Augusto consagrò al Sole, l'uno del Cerchio Massimo, il quale oggi per commandamento di Papa Sisto V. di felice memoria, si vede di nuovo in piedi nella piazpiazza, che si truova subito entrata che s'è la porta dal Popolo, anticamente detta Flaminia: el'altro, che secondo scrive Plinio, e si può ancomanifestamente vedere, serviva per istromento da mostrar l'ore coll'ombra sua in Campo Marzio, dove ancora giace sotterra presso la Chiesa di San Lorenzo in Lucina: amendue con iscrizio ni nelle basi loro di questo tenore.

IMP. CAESAR. DIVI. F AVGVSTVS PONTIFEX. MAXIMVS

1MP. XII. COS. XI. TRIB. POT. XIV. AEGVPTO. IN POTESTATEM POPVLI. ROMANI. REDAGTA SOLI. DONVM. DEDIT

Ove, fra l'altre cose, si vede, che nella parola, pi vi è fatto l'I. più alto un poco dell'altre lettere, a dimostrar, che le due sillabe, pi, e vi. sono longhe, ed in un'arco di pietra tevertina del condotto dell'Acqua Marzia, che oggi serve per una delle porte della Città, sotto nome di San Lorenzo, è questa iscrizione;

#### IMP. CAESAR. DIVI. P. AVGVSTVS

PONTIFEX. MAXIMVS. COS. XI.

TRIBUHIC. POTESTAT. XIX.

IMP. XIIII. RIVOS . AQVARVM . OMNIVM . REFECIT

Ove la parola RIVOS, è scritta coll'I, non più alto delle altre lettere, perciocchè quella sillaba è breve.

#### Cap. V 111.

Rima, che noi passiamo ad altri esempi d' iscrizioni, vogliam parlare alcuna cosa della riduzion della forma, o figura delle lettere della Colonna rostrata di Duillio, come promettemmo addietro, quando noi parlammo di essa. A maggiore intelligenza di che, egli è da sapere, che fra l'altre parole, che sono in quella iscrizione, una ve n'è scritta così: NAVEB & S con. questo V. ed O. intralciati insieme a quel modo. il che è da credere, che avvenisse, perciocchè dovendo per alcuno accidente di tempo, o d'incendio, o di rovina, o d'altro essere offesa in. alcuna parte, e forse in tutto la pietra antica della base della predetta Colonna, nella quale era scritto il titolo di essa; e forse nell'incendio, e rovina, che due volte intervenne al Campidoglio, e agli edifici circonvicini, uno al tempo di Sil-

Silla, e l'altro a quel di Vitellio, prefio al qual Campidoglio fu al tempo de' nostri padri, ed a memoria mia trovata la detta base; e dovendo effer riftorata, come fivede, che ella è al presente: il maestro, che ebbe la cura d'intagliarvi su le lettere, ancorché ragionevolmente da creder fia, che dovesse avere inanzi l'esempio di quelle. che erano nell'antica iscrizione; nondimeno nello intagliarvele, tratto peravventura dalla. vaghezza dell'uso del comunal favellare, e della ortografia del suo tempo, gli venne forse inavvertentemente fatto: NAVEBVS, in cambio di NAVEBOS: e non potendo emendare il commesso fallo altramente, intagliasse l'O. dentro all'V. come si vede, che sta: ancorchè poche ri-2he addietro l'avesse scritta un'altra volta bene. Oltracció le figure delle lettere di essa iscrizione, per giudizio anco di tutti gl'intendenti di tali cose antiche di Roma. sono de' tempi di qua da ... Augusto, e precisamente infra Vespasiano, Traiano: Del tempo di Duillio senza dubbio alcuno non fono elle, per quel, che ne dicemmo addietro nel quarto capitolo coll'autorità di Quintiliano, e di Plinio, e per altre ragioni ancora, che fora soverchio l'addurle ora in questo luogo. Finalmente la qualità, cioè la spezie della pietra, nella quale è scritta, ce ne fa assai chiaro argomento; da che egli è, come ciascun può da se stesso vedere, marmo forestiero, e nominatamente parlo: e niuna iscrizione in Roma del tempo di Duillio, e più di cento anni anco dipor è in marmo, ma tutte sono in pietre paesane. cioè

cioè in tevertino, o in tufo, o in peperino, le quali specie di pietre tutte si cavavano ne' luoghi circonvicini a Roma, come si cavano anco anticamente, e in specialità nel territorio di Horta, di Tivoli, della Colonna, anticamente, come si crede, chiamata Gubio, di Pilestrina, di Segna, e d'Albano, e d'altri luoghi, e fra l'altre una iscrizione in tuso molto antica è nella vigna di San Pietro in Vincola dentro le Terme Traiane, e di lettere, secondo que' tempi rozze, e di sigura diverse da quelle de' tempi, che seguirono appresso, il che non anno quelle della iscrizione di Duillio, ed è di questo tenore;

#### M. CLAVDIVS. M. F. CONSOL • - - 1NAD. CEPIT

E un'altra fimile n'ha il Signor Fulvio Orfino pure in tufo, e nella medelima grandezza di questa forma:

MARTEI M. CLAVDIVS. M. F. CONSOL. DEDIT

Benche ficonosca, che da prima era scritto, VO-VIT, e poi sono state rase le prime tre lettere di essa parola, e soprascrittovi le tre altre di DE-DIT, le quali non sono però rase dimanierachè non si veggano, e si riconoscano assai bene da chi vi mira filo. Or se in quei tempi si sosse trovato in Roma il marmo forestiero, non ha dubbio alcuno, che ne l'avrebbon fatte, che così richiedea la dignità Confolare, la nobiltà della famiglia Claudia, e l'onor, che fi dovea ad un tempio d'uno de' loro Idoli maggiori, come era da loro stimato Marte. A tutte queste aggiugner possiamo l'autorità di Plinio, il qual parlando de' marmi forestieri, che primi furono in Italia, dice così;

Mirumque mibi videtur, cum statuarum origo tam vetus in Italia sit, liguea potius, aut sistilia Deorum simulachra in delubris dicata suisse usque

ad devittam Asiam, unde luxuria, &c.

Il che, cioè il soggiogamento dell'Asia, avvenne intorno a dugento anni dopo Caio Duillio, ed altrove specificando dice, che l'uso de'marmi forestieri in Roma non cominciò ad esser prima, che l'anno secensettantasei dopo la edificazion di essa Città: onde è per la figura delle lettere, e per la specie del marmo, e per l'altre cose dette di sopra, si conclude l'iscrizion della. Colonna rostrata di Duillio essere stata ristorata, e scritta di caratteri diversi da quelli, che si usavano al tempo di lui: onde non ci occorrendo sopra ciò altro che dire, ce ne tornaremo al nostro intendimento principale.

#### Cap. IX.

Dopo l'iscrizion del Duillio sopradetta, la più antica, che noi abbiamo si è, per noftro parere, una, che è in Alatri nel portico di Santa Maria, Chiesa Vescovale di quella Città, di questo tenore;

Ç.

L. BETILIENVS. L. F. VAARVS
HÆC. QVÆ. INFERA. SCRIPTA
SONT. DE SENATVS. SENTENTIA
FACIENDA. COIRAVIT. SEMITAS
IN OPIDO. OMNIS. PORTICVM. QVA
IN ARGEM. EITVR. CAMPVM. VBEI
LVDONT. HOROLOGIVM. MACELVM
BASILICAM. CALECANDAM. SEEDES
LACVM. BALINEVM. LACVM. AD
PORTAM. AQVAM. IN OPIDVM.
ADOV

ARDVOM. PEDES. CCCXCIJ.
FORNICESQ
FECIT. FISTVLAS. SOLEDAS. FECIT
OB HASCE. RES. CENSOREM.
FECERE: BIS
SENATVS. FILIO. STIPENDIA.
MERETA

ESE. IOVSIT. POPVLVSQVE:
STATIVAM
DONAVIT. GENSORINO.

Dalla quale iscrizione si può far non lieve argomento, che la Lingua latina s'andava mutando, ed in un certo modo facendo più culta, e più elegante; perciocchè, quantunque si sieno ancora in uso le vocali longhe geminate, ed il non raddoppiar le mute, e le semivocali, vi si vede nondimeno cominciato ad usare il G. in vece del C. della qual cosa su primo inventore un Carbilio grammatico, siccome scrive Quintiliano (perciocchè i più antichi non avevano la lettera

G. come dinanzi dicemmo, e come si vede nella iscrizione di Duillio) ed oltracciò avevan cominciato a terminare i verbi della terza persona dell'indicativo presente in IT, in vece di in ET, e sono anco in essa levati via i D. dal sine delle parole; ed altre cose tali; benchè vi rimangano pure i Dittonghi, e particolarmente l'OI, secondo l'uso della Lingua Osca, in vece di OE, cioè, d'V, nella parola COIRAVIT, posta in vece di COERAVIT, cioè CVRAVIT, del qual dittongo Servio sopra quelle parole del X. di Virgilio, Aggeribus marorum.

Dice in questa maniera:

Mærorum, pro murorum, antiquè. Nam veteres pleraque corumque nos per V, dicimas, per
OE, dipthongon pronunciabant: binc est; mærorum, pro murorum, & è contra, punio, pro
pænio; quod verbum à pæna venit; binc est; &
punica regua vides. Cum pænas ubique legerimus.
Hoc antem facit orthographia; \* quia vocalem,
quas nos V, babemus, illi dipthongon babent.
OT: & ideo putant posse pro bac littera, licet
non cadem, dipthongon poni.

#### Cap. X.

L nominare i Dittonghi ci porge quali necelfaria cagione di far quì un poco di digressione, e di ragionar più appieno di essi; come addietro ci ricorda aver promesso di fare. Egli è adunque

<sup>\*</sup> Puto hû deeffe verbum; Graca, nam, illi qui.

da sapere, che, per quanto avem potuto investigare, i Dittonghi appo i Latini furono in diversi tempi successivamente fino al numero di xvii. benche solamente xiv. in figura, l'una dall'altra. diversa, cioè, AA, per A: EE, per E: EI, per I: OO, per O: VV, per V: AE, ed, AI, per E: AV, per V, e per Q: EQ, per Q: OE, per E, per I, e per V: QV, per V: ed, VO, fimilmente per V: scrivendo, peresempio: Pagstore, seedes, ubei, moorari, inus, que, pittai, elanfas, paulla, fagitoveos, merorum, pena, lebertas, coiravis, Nonceria, feuge, &, quoi, in vece di Pastores, sedes . abi , morar , ins , quo, pi-Ete, clusus, polla, fagitivos, fage, & cui. Di tutti questi Dittonghi si valsero a dimostrar le fillabe longhe; ma poi li commeiarono a difmettere apoco a poco quasi tutti , e primieramente lasciarono l'AA, l'EE, l'OO, l'VV, ed appresso l'EO, l'OE, per V, l'OI, e l'OV, di poi lasciarono anco l'A I, che Claudio Imperadore al fuo tempo ridusse in uso, e subito dopo lui si tornò a dismettere: lasciarono l'VO, e finalmente anco l'E I: e si riserbaron solamente l'A E. l'AV, e l'O E, che duraron di scriver sempre poi, sicchè sono pervenuti fino a-noi nella Lingua latina dico; perciocchè nella volgare ne avemo più altri, e diversi, de' quali non intendiamo per ora di favellare, per doverlo far poi a fuo luogo dopo questo trattato, in un'altro da per se, dove parlaremo degl'Idiomi Toscani. Ora in vece de' predetti Dittonghi rimossi da gli antichi della. scrittura latina, ammessero dopo il tempo di Giu-

Giulio Cesare sopra le vocali longhe, ed in certi çasi alcune righette chiamate da loro Apici. de' quali parlarem poi separatamente quando avrem favellato de' Dittonghi, eccetto, che sopra l' 1, alla qual congiunfero l'Apice, in maniera, che veniva ad effere più alta dell'altre lettere un poco, e propriamente la quarta parte dell'altezza fua medefima di effa lettera I, come per esempio Plauto intitola una delle sue Comedie CAPTEL VEI, nella qual parola è due volte l'antico Ditongo EI, il qual ne' tempi dopo Cesare rimutarono, e scrissero per I, longo formato dell'I, ordinario, e dell'Apice sopra esfo, e congionto insieme con esso così: CAPTIVI, e così anco di EIDEM, si fece IDEM, e di DEI, si fece DI, onde si ritrà, che dirittamente si debba scrivere, DI, e non DII, perciocchè DI, è una fillaba, e due. vocali non possono fare una silaba, che non & faccia di esse dittongo, o una di esse passi in forza di consonante; ma di due II, niun dittongo latino si trova; e passare l'un I, in forza di consonante, precedente gli la muta non puote: adunque è da scrivere nI, e simili voci con un I, sole, ma longhetto, e non con due ordinarj, come quasi in tutti i Testi de' Poeti è corrottamente scritto: altramente que' versi, dove fosse quella parola, non farebbono mai giusti di mifura di piedi, come per esempio appo Vergilio nel 2. dell'Eneida è corrottamente scritto così.

DII, si qua est culo pietas, qua talia curet.

Ove nella prima parola bisogna, o che si faccia dit-

dittongo de' due II, il quale appo i Latini non si trova, ovvero, che la prima sillaba DI, sia breve, la qual cosa il verso eroico non ammette giammai, e così il primo piede di quel verso sa rebbe Bacchio, il che è stranssimo a pensare: adunque è necessario scrivere DI, e così ancor leggere, ma proferirlo in maniera, che si dimostri esser longo, e quasi doppio I, come sorive Svezionio, che Nerone per dileggiar Claudio, proferiva la parola, morari, dicendo:

- Nam & morari euminter homines desysse, pro-

-dutta prima syllaba iocabatur:

Scherzando nel vario fignificato di esta parola, morari, quando ha la prima fillaba longa, e quando l'ha breve; di che avem più largamente ragionato altrove, cioè nelle nostre Ore del Meriggio, ed appo Giovenale, fra gli altri luoghi, nelta VII- Satira è corrottamente scritto;

Dii maiorum umbris senuem, & sine pondere terram.

E nella Satira XI.

Littore ob Oceani Gallis venientibus, & Diis.

Ed appo Persio nella V. Satira.

Euge paer sapias Diis depellentibus aguam.

Appo i quali si decriporre, DI, e DIs, altramente il piede Dij sarebbe bacchio, ed il piede, & Dijs, e quell'altro as Dijs, sarebbono amphimacri, o vetici, e non spondei, come devono esfere; ed appo Marziale spezialmente nell'84 epigramma del sesto libro è scritto corrottamente.

Dii tibi dent, & tu Casar, quacumq; mereris,

E nell'epigramma XVII. del libro 2.

. Dis facerent, ut tu loquereris, & ipse taceret. Ne' quali versi è necessario scrivere, pj, perciocchè altramente, laddove il primo piede di essi esser deve dattilo, verrebbe ad esser peane secondo, il qual ne' versi esametri non è ammesso in modo alcuno, nè ricevuto, ed il simile è da fare appo tutti gli altri Autori, il che non è stato, che io creda, fino ad ora avvertito da verun'altro, che da me. Per la sopradetta ragione la prima parola. dell'ultimo verso dell'argomeuto de' Menaihmei di Plauto dee esser scritta per uno I solo, e noncon due, nè molto meno per HI, come è ne' testi stampati, non correnti: da che è necessario, che sia I, per dover finire detto nome MEN-AIHMEI, altramente direbbe MENAIHMEH, e ci verrebbe a mancare un'altro verso, che incominciasse per I, perciocchè sono versi Acrostichi (come que' della Sibilla addotti da Cicerone, e da Eusebio, e da Sant'Agostino : De Divin. In vita Conft. L. 8. c. 23. de Civ. Dei, e come sono alcuni d'Ennio, e certi del Boccaccio della sua. visione, e d'altri) cioè, che delle prime letteredi ciascuno diessi si compone, e forma il nome. MENAIHMEI, come è uso Plauto di far quasi in tutte le sue Comedie: onde siritrà indubitata forma dell'ortografia, che egli usava: e però se l'ultimo verso di quell'argomento, ch'è questo;

I se cognoscant fratres postremo invicem.

cominciasse per due II, sovrabbondarebbe in esso
una sillaba, e sarebbe un piè diverso da tutti gli altri primi di tutti gli altri otto versi antecedenti: e
se cominciasse per HI, ci mancarebbe, come ho

C detto.

detto, un'altro verso, che incominciasse per I. a voler finire compiutamente il predetto nome il quale è solamente di nove lettere, e non più: o ne seguirebbe anco, che si dovesse scriver ME-NAIHMEHI, enon MENAIHMEI, il chenon... è punto vero; anzi MENAIHMEI è scritto bene, e ciascuna lettera hail suo verso nell'argomento. che incomincia da lei: e chi scrisse la prima parola dell'ultimo verso predetto HI, non s'accorse dell'artifizio usato in ciò da Plauto, e forse a bello studio, acciocchè i nomi delle sue Comedie non gli potessero essere alterati giammai, nè pure in una lettera fola, non che cambiate affatto, come quanti fino ad oggi anno stampato la Visione. amorosa del Boccaccio non si sono accorti dell' ortografia usata da lui ne' versi di essa poesia; dache scrivendo elli per esempio con H, la prima. fillaba di Hora, Havendo, Horribilmente. Hecuba, Hai, Habituati, Honesti, Hoggi, Honesta, Honore, ho, honora, humilia, havuto. haggio, vengono a guastare fieramente detto poema, come altri può dasestesso vedere: dovendo essere scritte tutte le predette parole senza essa H, di che ragioniamo più appieno altrove, cioè nelle nostre Annotazioni sopra il Decamerone di esso Boccaccio. Ora per tornar laddove lasciammo. da così fatta ortografia di DI, & DIs, non DII. ne DIIS, avemo l'autorità di Prisciano, il qual nel VII. libro parlando de'nomi della seconda declinazione, dice così:

DI, DIs, cam monosyllaba ponuntur, per synaresim sunt accipienda, sive magis per synaresim E. & I. E, & l, in unam fyllabam. Veteres evim finalem 1, que longa est, per E l, diphthongon scribebant, longas autem vocales vetustissimi geminare. solebant.

Qua vero secundum analogiam proferantur, 1dest, DEI, & DEIS, dissylaba sunt, Lucanus in V.

O utinam cœlique Deis, Herebique liceres. Ed a questa nostra opinione presta il suo favore lo Scaligero, mentre corregge appo Properzio in quella Elegia del primo libro, la quale incomincia, Hac certe, quelle parole Pro quo divini fontes, dicendo doversi leggere; pl vivi fontes. Ove è verisimile, che non si sarebbe così agevolmente potuto far divini, se avessero scritto gli antichi DII, con due II, e non con un solo, come facevano: il che fu cagione di corromper la scrittura edi pl VIVI, far DIVINI, onde bene fi legge appo Virgilio; Urbem Patavl, non Patavii, e in quasi tutti gli epitassi degli antichi sepolcri de' Gentili, pls. MANIBUS. E questo per ora basti aver detto de' Dittonghi de' latini; veniamo ora agli Apici.

## Cap. X 1.

CI è necessario per mezzo di molte digressioni, come promettemmo, e non meno necessarie, che utili per venire al fine, ed alla conclusione del nostro intendimento, come oltra l'altre è questa ora degli Apici, che gli Antichi solevamporre sopra alcune lettere, come si trovano in mol-

molte iscrizioni dal tempo d'Augusto in giù, delle quali nel fine del presente Capitolo metterem. l'esempio d'alcune; perciocchè prima bisogna., che dichiariamo, che cosa erano questi Apici, onde vennero in uso, come si scrivevano, a che servivano, ed alcune altre cose. Il più antico Autore, che troviamo, che parli degli Apici, si è Quintiliano, il quale nel sesto capitolo del primo libro dice di essi per transito in questa guisa;

Atque ut voçales iungantur, ut unam longam.
faciant, ut veteres scripserunt, qui geminatione

earum, veluti apice utebautur.

Ma poi nel Capitolo 13. lo espresse un poco me-

glio, benchè non appieno, dicendo;

Sed totam, ut mea fert opinio, subtilitatem in dubiis babent, ut longis syllabis omnibus appomere apicem ineptissimum est, quia plurima natura ipsa verbi quod scribitur patent, sed interim necessarium cum eadem littera aliam, atque alium intellectum, prout correpta, vel producta est, facit; ut MALVS utrum anborem significet, an bominem non bonum, apice distinguitur. P.A-LVS aliud priore syllaba longa, aliud sequenti significat. Et cum eadem littera à nominativo casu brevis, ablativo longa est; utrum sequamur plerumque bac nota monendi sumus.

Dopo lui avemo Terenzio Scauro, il quale scri-

ye degli Apicicos).

Apices ibi poni debent, abi eisdem litteris alia atque alia res significatur at venit, & venit; legit, & legit.

E adducendone l'autorità di Accio antichissimo

Au-

Autore, scrive queste parole.

Accius geminatis vocalibus scribi natura longas syllabas voluit, cum alioqui adiecto, vel sublato apice, longitudinis, vel brevitatis nota possit oftendi.

Venne poi Isidoro, Cap. 4. il quale nel primo libro delle sue Origini, parlando degli Apici, ne disse alcuna cosa più di Quintiliano, e di Scau-

ro, ma non pienamente, cioè;

Inter figuras litterarum, & Apices veteres diserunt apicem dictum pro eo, quod longe sit à pedibut, sed in cacumine litterarum apponitur, est enim linea iacens super litteram, aqualiter ductu. Ma nel capitolo XXVI. del medesimo libro lo ci dichiarò più appieno, dicendo:

In dubiis quoque verbis consuesado veterum eras, us cum eadem littera aliam intellectum correpta, alium producta baberes, longa syllaba Apicem apponebans, us puta, POPVLVS an arborem significares, an bominum multitudinem A-

pice distinguebatur.

Venne finalmente Cristiano Druthmano, o Druthmaro, monaco Benedettino, il qual visse intorno agli anni del Signore ottocento; e ne' suoi Commentari sopra San Matteo a proposito di quelle parole; iota anum, aut apen unus. Scrive degli Apici anch'esso molto pienamente così;

Apex titulata dicitur, que apud antiquos super quibusdam litteris ponebatur, sive differentia causa, sive, ut ostenderetur geminandam esse litteram, verbi gratia, POPVLVS, quando gentem significabat, non ponebatur Apex; quando ve7ò POPVLVS arborem fignificabat, tunc ponebatur intellectu recedendum, & longam elle syllabam.

Veniamo ora agli elempi degli Apici proposti. Egli non è dubbio alcuno, che se fossero pervenuti a' nostri tempi gli scritti stessi del tempo, che erano in uso gli Apici sopra le lettere, che noi ne potremo addurre alctino esempio; ma perciocchè i libri di que' tempi ci mancano, e noi ci ferviremo in quella vece delle iscrizioni in marmo. o in metallo, delle quali non abbiam carestia., ancorchè niuno di quanti finora anno date fuora iscrizioni, l'abbia poste congli Apici; forse stimando, che non importasse cosa alcuna, o non vi avendo posta cura: e fra l'altre iscrizioni, che si trovano: in una, che è in un'altare di marmo bellissimo nel nobilissimo Giardino del Serenissimo Don Ferdinando de' Medici Gran Duca di Toscana nel Colle Pincio in Roma, ora detto il monte della Trinità, fatta al tempo d'Augusto di questa forma:

## LARIBVS. AVGVSTIS

MP. CAESARE. AVGVSTO. XIIII.
M. PLAVTIO.
.... SILVANO. COS
SILVANO. D.LVCILIVS.D.L.
SALVIVS.
L. BRINNIVS
D.L. PRINCEPS. L. FV RIVS.L.L.
SA-

#### SALVIVS. MAG. VICI SANDALIARF

Ed in quel residuo della famosa Legge regia in tavola di rame, che si conserva oggi in Roma nella Sala principal del Campidoglio, la qual su fatta al tempo di Vespasiano Imperadore, e particolarmente in quella parte di essa, che mette la pena, o assolve dalla pena delle leggi più antiche i contrasacitori, o i non adempitori di esse; e che propriamente Sanzione è nominata, Papinia, ? lib. 2. defin. l. Santi. D. Depanit, è scritto con gli Apicia lor luoghi così;

## SANCTIO

SI. QVIS. HVIVSCE. LEGIS. ERGO.
ADVERSVS.

LEGES ROGATIONES. PLEBISVE. SCITA SENATVSVE. CONSVLTA. FE'CIT. FE'CERIT.

SIVE. QVOD EVM. EX. LEGE. ROGATIONE PLEBISVE. SCITO. S. VE. C. FACERE. OPORTEBIT

NON FE'CERIT. HVIVS, LEGIS ERGO. ID. EI. NE. FRAVDI. ESTO NE. VE.

OVIT. OB.

EAMREM. POPVLO. DARE. DEBETO
NB. VE. CVI. DE. EA. RE. ACTIO. NE. VE.

IVDICATIO. ESTO NE. VE. QVIS. DE. EA.
RE. APVD SE. AGI. SINITO

4 La

In altre cose pubbliche non ho per ancor trovati gli Apici; ma in quelle di privati, eziandio in onor delle loro false Deità, cioè Idoli, e degl' Imperadori, se ne trovano in copia: e fra l'altre in una, che è nel bellissimo Palazzo de' Farnesi in... Campo di Fiore, di questo tenore;

## VICTORIAE

IMP. CÆSARIS. VESPASIANI -A V G V S T I S A C R V M

TRIB. SVC. CORP. IVLIANI
C. IVLIVS. HERMES. MENSOR
BIS. HON. IN. CVRAT. FVNCTVS. ET.
NOMINE

C. IV'LI. REGILLI. FILI. 7. DE. SVO'-FECIT

CVI. POPVLVS. EIVS. CORPORIS. .

IMMVNITATEM
SEX. CENTURIARUM. DECREVIT.

Ed in quest'altra in casa Cesi presso a San Pietro, trovata nella Via Appia vicino a San Bastiano, contenuta in questi versi:

QVI.COLITIS.CTBELEN.ET.QVI.PHRT-GA. PLANGITIS. ATTIN DVMVACAT.ET.TACITA.DTNDIMA. NOCTB SILENT FLETE. MEOS. CINEKES. NON. EST. A-LIE- LIENVS. IN. ILLIS

HECTOR. ET. HOC. TVMVLO. MTG-DONIS VMBRA TEGOR

ILLB. EGO. QVI MAGNI. PARVVS...CO-GNOMINIS. HERES

CORPORE. IN. EXIGVO. RES. NVME-ROSA. FVI.

FLECTERE. DOCTVS. EQVOS. NITIDA. CERTARE PALESTRA

FERRE.IOCOS. ASTV FALLERE. NOS-SE. FIDEM

AT. TIBI. DENT. SVPERI. QVANTVM.
DOMITILLA MERERIS.

QVAE. FACIS. EXIGVA. NE. 1ACEA-MVS. HVMO.

#### Ed in quest'altra in Casa Delfini;

LIBERTA. ET. CONIVNX. PETRONIA. CARA PATRONO

THALLVSA. HOC. TVMVLO. CONDI-TA. LV'CE. CARET

QVAE.BIS VICENOS COMPLERAT.LV. CIBVS. ANNOS

EREPTA. EST. SVBITO. CONIVGIS. E. GREMIO

HANC. SIC.ADSIDVE, DEFLET.PETRO-NIVS. VT. IAM

DEFICIANT OCULOS. LUMINA. CA-RA. SUOS

DESINE. PER. TERRAS. INFERNAS. TENDERE, AD. ARCES

FA.

#### FATA. ANIMAM. DEDEBANT. FATA. EADEMQ. NEGANT.

#### E finalmente quest'altra in Casa Mattei;

QVI. DVM. VITA. BATAST. SEMPER. VIVE-BAT. AVARUS

HEREDI. PARCENS. INVIDYS. IPSE. SIBI HIC. ACCUMBENTEM. SCULPL GENIALITER. ARTE

SE. IVSSIT. DOCTA. POST. SVA. FATA. MANV UT. SALTEM. RECVBANS. IN. MORTE. QVIÈ-SCERE. POSSET

SE CVRAQVE JACENS. ILLE. QVIETE. FRVI FILIVS. A DEXTRA. RESIDET. QVI. CASTRA. SECVTVS

OCCIDIT. ANTE. PATRIS. FVNERA. MAE-STA. SVI

SED. QVID. DEFVNCTI. PRODEST. GENIALIS. IMAGO

HOC. POTIVS. RITV. VIVERE. DEBVERANT C. RVBRIVS. VRBANVS. SIBI. ET. ANTONIAE DOMESTICAE. CON IVGI. SVAE. ET. CN. DOMITIO

VRBICO. RVBRIANO. FILIO. SVO. ET. LIBERTIS LIBERTABVS QVE. POSTERIS OVE. EORVM. ET. M. ANTONIO. DATHNO, FECIT

### Cap. X 11.

Cli è ormai tempo, che noi torniamo alla, nostra materia principale, per la qual cosa ripigliando il filo del parlar nostro colà, onde il lasciammo, e ci siamo necessariamente isviati, diciamo; che intorno a cencinquanta anni dopo il Consolato di Duillio, avemo un'altra iscrizio-

FE-

ne, alla qual, benchè manchi il primo verso, nel qual dovea essere scritto il nome dell'Autore di essa, nondimeno per molti sorti, e ragione-voli argomenti si ritrà, che ne sosse Autore Manio Aquillio Gallo Viceconsole, o Pretore di Sicilia l'anno di Roma secencinquantaquattresimo, questa iscrizione è in Lucania, oggi detta Basilicata, all'entrata della Valle di Diano, da Plinio Lib. 2. c. 103. Campus Atinas, appellata in una gran tavola di pietra di quel paese, murata nella facciata dell'ostaria pubblica di quel luogo, detta colà volgarmente, la taverna della Polla, da una Terra di tal nome, nel cui territorio è posse di questo tenore;

VIAM. PECEL AR. REGIO. AD. CAPVAM. ET. IN. EA. VIA. PONTHEIS. OMNEIS. MEILIARIOS. TABELARIOSD. POSEIVEI.HINCE.SVNT.NOVCERIAM MEILIA. LI. CAPVAM. XXCIIII. MURANUM. LXXIIII. COSENTIAM. CXXIII. VALENTIAM. CLXXX. AD. FRETVM. AD. STATVAM CCXXXII. REGIVM CCXXXVII. SVMA. AP. CAPVAM. REGIVM. MELLIA. CCCXXI. ET. EIDEM. PRAETOR IN. SICILIA. FVGITIVEOS. ITALICORUM. CONQUAESIUEI. REDIDEIQ. HOMINES ACCCCXVII. EIDEMQ, PRIMUS.

FECEI. VT. DE. AGRO. POPLICO ARATORIBVS. CEDEBENT. PASTORES. FORVM AEDISQ. POPLICAS. HEIC. FECEI.

Nella quale iscrizione, benchè fiano ancora i dittonghi, e le vocali longhe geminate, e non vi siano raddoppiate le semivocali, e le mute; si vede nondimeno, che si era già cominciato ad ufar L'EI, in vece d'I, longo, ancorchè vi sia nella parola. Æpls. ed a scrivere il numero del cinquanta colla lettera L. fermata così T, come si trova usato quasi in tutte le iscrizioni d'Augusto, ed in somma adusarsi altra ortografia. Da questa iscrizion si ritrà, che il nome della Città di Reggio di Calavria, si dee latinamente scriver senza aspirazione, REGIVM, e non RHEGIVM conforme anco a quel, che ne scrive Strabone nel festo, dove avendo egli in prima riferita la contraria opinione tenuta da Eschilo, soggiogne poi subito la sua, o per dir meglio, quella de' Romani, che lo scrivevan senza aspirazione, dicendo:

ANNA TE R akende eigenen eite Sià Thù Empareim The modeus, de de Barileur The nating part mois a populatur auritan dia to trus apynythas auffl nonuntau Pallacies & moletas, no est modul yéneadal th latun dialento, saire sono est apynythas auffl norm dialento, saire modeus executandes, saire sono est appearantes.

Cioè, in sostanza, per coloro, che non sano greco: Ma, o se per tal cagione sia venuto il nome della Città (di Reggio) o pur per la sua chiarezza convien considerare in qual de' due primieri, o

antichi popolatori di essa avendo nel reggimento politico comuni leggi, e statuti co' Romani, ed usando assai la latina favella, la chiamassero con voce Latina, Regia, cioè Regio.

# Cap. X111.

Vemo anco un'altra iscrizione ritrovata in un'antico sepolero due anni sono, cioè l'anno 1593 nella Via Numentana, oggi detta di Santa Agnesa, da man sinistra un trar di pietra lungi dalle mura, di questa forma, dalla destraparis del ceppo.

# AVRELIVS. L. L.

HERMIANUS. DE COLLE.

VIMINALE

HAC. QAVE. ME. FAATO. PRÆCESSIT. CORPORE. CASTO
CONIUNX. VNA. MEO. PRÆDITA. AMANS. ANIMO
FEIDO. FEIDA. VIRO. VEIXSIT.
STUDIO. PARILI. QVM.
NULLA. INAVARITIES. CESSIT. AB OFFICIO.

# AVRELIA, L. L.

Dalla parte sizistra.

# AVRELIA, L. L. PHILEMATIO

VIV A. PHILEMATIV M. SV M. AVRELIA. NOMINITATA
CASTA. PV DENS. VOLGEI, NESCIA. FEIDA. VIRO
VIR. CONLIBERTVS. FVIT. EIDEM. QVO. CAREO. EHEV
REE. FVIT. EE. VERO. PLVS.
SV PERAQVE. PARENS
SEPTEM. ME. NAATAM. ANNORV M. GREMIO, IPSE. RECEPIT
XXXX. ANNOS. NAATA. NECIS. POTIOR,
ILLE. MEO. OFFICIO. ASSIDVO.
FLOREBAT. AD OMNIS

Questa iscrizione si conosce, che su fatta alcuni pochi anni da poi, che su fatta la precedente; e l'avemo voluta ora allogar quì, perciocchè oltr'all'essere in essa usato l'EI, e raddoppiate le vocali longhe, come nella predetta, vi sono anco geminate le semivocali, e le mute: e vi si possono osservare altre coselle, che non sa ora luogo quì, le quali riconoscer la fanno de' tempi non mol-

molto lontani da quel di Cesare. Di poco tempo distante da questa n'avemo un'altra pure in Roma nell'Isola Licaonia del Tevere, ora detta di San Bartolomeo, la cui ortografia s'appressanon poco a quella del tempo di Lucrezio, e di Cicerone; avendo risguardo, che ella è in versi, e di tal contenenza;

HOSPES. QVOD. DEICO. PAYLLVIM.

EST. ASTA. AC. PELLEGE

HEIC.EST. SEPPLCRYM. HAV. PVL. CRVM. PVLCRAI, FEMINAI

NOMEN. PARENTES, NOMINARONT; CLAVDIAM

SOVOM. MAREITVM. CORDE. DEILEXIT. SOVO

GNATOS. DVOS. CREAVIT. HORVNC. ALTERVM

IN. TERRA. LINQVIT. ALIVM. SVB. TERRA LOCAT

DOMVM. SERVAVIT, LANAM. FECIT. DIXI. ABEI

Ove si può avvertir l'uso del Dittongo AI, per AE, ed EI, per I. ed OV, per V. e altre cose pertinenti ad ortografia, diverse dall'altre iscrizioni addotte di sopra,

#### Cop. XIV.

Ltimamente ci s'appresenta un'altra iscrizione pure in Roma in casa Delsini, elegantissima, contenutane' seguenti versi; secondo me, iambici senarj, o trimetri,

# EVCHARIS. LICINIAE. I.

| DOCTA. ERODI | TA. | OMNES. A | RTES. | VIR- |
|--------------|-----|----------|-------|------|
| GO VIXIT.    | AN  | XIIII    |       |      |

HEVS OCVL @ ERRANTE. QVEI. ASPICIS LETI. DOMVS

MORARE GRESSVM. ET. TITVLVM. NO-STRVM PERLEGE

AMOR. PARENTEIS QUEM. DEDIT. GNA-TAE. SVAE

AUBEI SE RELIQUIÆ CONLOCARENT.COR-PORIS

HEIC VIRIDIS. ÆTAS. CVM. FLORERET.

CRESCENTE. ET. ÆVO. GLORIAM. CON-SCENDERET

PROPERAVIT. HORA. TRISTIS. FATALIS

ET DENEGAVIT. VLTRA VEITÆ SPIRITVM DOCTA. ERODITA. PÆNE. MVSARVM. MANV

QVÆ. MODO. NOBILIVM. LVDOS, DE-CORAVI. CHORO

ET. GRÆCA. IN SCÆNA. PRIMA. POPVLO. APPARVI

EN. HOC. IN TVMVLO. CINEREM NOSTRI. CORPORIS

INFISTÆ PARCÆ DEPOSIERVNT. CAR-MINE

STVDIVM PATRONÆ, CVRA, AMOR, LAV-DBS, DECVS SILENT. AMBVSTO. CORPORE. ET. LETO. TACENT

RELIQVI. FLETVM. GENITORI. MEO ET. ANTECESSI. GEMITA. POST. LETI: DIEM

BIS.HIC. SEPTENI. MECVM. NATALES DIES TENEBRIS TENENTVR. DITIS. ÆTERNA. DOMV

ROGO. VT. DISCEDENS. TERRAM. MIHI DICAS. LEVEM

La quale iscrizione mostra esser poco lontana dal tempo di Livio, e d'Augusto: e senza dubbio alcuno è degli ultimi tempi della Repubblica, edella lingua Romana, e s'appressa assa alla ortografia, nella quale io sono di parer, che fossero ridotti gli scritti degli Autori antichi. E se non in quanto si trova in essa usato il dittongo EI, per I, longo, si potrebbe quasi dire, che fosse dello stesso mezzo secolo d'Augusto, nel qual dismesse certe maniere jantiche di scrivere. l'ortografia rimale purissima, e leggiadrissima, come si può veder per gl'infrascritti esempi d'iscrizioni di quel tempo; la dettatura delle quali è da creder, che fosse opera di Verrio Placco Sveton. de clar. gram. Maestro nella grammatica de' nepoti di esso Augusto, ed il quale ordinò i Fasti Consolari, parte de' quali ancora avemo in Campidoglio; e si conosce, che sono d'una stessa ortografia collepredette iscrizioni. E primieramente porremo parte d'un frammento delle cose contenute in quel Sommario, che Augusto fece di tutti i suoi avve--

aimenti, e gesti dono la morte di Giulio Cesare... fuo Padre, come racconta Svetonio: e in Aug. cap. edt. il Sommario si trova in una grandissima. base di marmo in Ancira Città della Frigia maggiore, benchè sia in molte parti guasta dal tempo. e da' Barbari, come fanno fede coloro, che l'anpo veduta, e fu il detto Sommario esemplato, o copiato da un'altro originale, che era in Romain tavole di metallo confitte nel Mausoleo d'Augusto, ed anco nella parte di dietro del Tempio di esso Augusto appresso a quel di Minerva, o all' Iano Emiliano, ora detto l'Arco di Camigliano. ficcome egli aveva per suo testamento ordinato. Ora, perciocche colui, che copiò quello d'Ancira, come forse non molto intendente di tali ancichità, avea fatte tutte le lettere I più, longhe, o alte dell'altre: avendo per avventura veduto. che per lo più erano tali : noi, per non errare. non avemo voluto fare alcuno I, più alto, o longo dell'altre lettere : ma le abbiam fatte tutte. eguali: Ed il simil diciamo de' ponti, i quali è cola certa, che non ponevan sempre fra ogni parola, come in spezialtà si può veder nella prossimamente allegata iscrizione, nella quale sono posti i ponti dove sì, e dove nò, secondo che sta nella stessa pietra, onde l'abbiamo esemplata noi medesimi con ogni diligenza. Ora la copia del Sommario predetto d'Augusto è tale :

RERVM.GESTARVM.DIVI.AVGVSTI-QVI-BVS.ORBEM TERRARVM.IMPERIO.POPV-LI. ROMANI. SVBIECIT ET, IMPENSARVM QVAS QVAS.IN. REMPVBLICAM POPVLVMQVE. ROMANVM, FECIT. INCISARVM. IN DVA-BVS. AHENEIS. PILIS. QVÆ. SVNT. ROMÆ POSITÆ. EXEMPLAR. SVBIECTVM

1

ANNOS. VNDEVIGINȚI, NATVS. EXERCITYM. PRIVATO CONSILIO. ET PRIVAȚA. IMPENSA. COMPARAVI. TERQVE

E rotta dove è puntato mancano molte righe.

M .... FACTIONIS. OPRESSAM
IN LIBERTATEM VINDICAVI
... DECRETIS. HONORIFICIS. ORDINEM
SVVM

Ħ

PATRICIORVM. NVMERYM. AVXI.

CONSVL. QVINTVM

IVSSV. POPVLI. ET SENATVS. SENATVM.

TER. LEGI. ET

IN CONSVLATV. SEXTO. CENSVM.

POPVLI. COLLEGA

M. AGRIPPA. EGI. LYSTRVM. POST.

ANNVM. ALTERVM.

ET QVADRAGESIMVM. LEGI. QVO.

LVSTRO. CIVIVM

ROMANORVM. CENSITA. SVNT. CAPITA.

D 2

#### QVADRAGIENS CENTENA. MILLIA. ET. SEXAGINTA. TRIA. CVM NYPERI LYSTRVM. SOLVS. LEGI. CENSORVM.

Il restante per esser cosa troppo longa non por-

remo.

Si trova similmente quest'altra iscrizione de' primi tempi dell'Imperio d'Augusto predetto, che dagl'intendenti viene stimata essere elegantissima, e piena di maestà.

# IMP. CÆSAR. DIVI. F. AVGVSTVS

PONT. MAX. COS. XI.TRIBVNIC

POTEST. X. IMP. VIIII. ORBE. MARI. ET. TERRA. P.ACATIS

TEMPLO. JANI. CLVSO. ET REP. P. R. OPTIMIS LEGIBVS. ET SANCTISSIMIS. INSTITUTIS REFORMATA

VIAM.SV PERIOR.COS.TEMPORE INCHOATAM. ET.MV LTIS. LOCIS INTERMISSAM

PRO. DIGNITATE. JMPERI. P.R.

#### LATIOREM. LONGIOREMQ GADEIS. VSQVE PROMOVIT

E così ancora quest'altra trovata ultimamente in Roma in Campo Marzo in Casa Crescenzi.

# ID. QVOD. INTRA

CAPPOS. AD CAMPVM. VERSVS SOLI. EST. CÆSAR. AVGVSTVS REDEMPTVM. A PRIVATO PVBLICAVIT.

Ma per eleganza, che in brevità contenga affai, è stimata bellissima questa, trovata presso alla porta di San Bastiano, e che ora si truova in Casa Nari presso la Dogana;

# SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS

MARTIS

**CLIVOM** 

PECVNIA. PVBLICA IN PLANITIAM REDIGENDVM CVRAVIT.

Questa su fatta al tempo, che sioriva la Repubblica di Roma, e dell'Opera pueda Livio duo' volte, una dicendo.

Viam Censores sternendam à porta Capena

ad Martis locavere.

E dicendo un'altra volta con maniera da avvertire.

Semitamque saxo quadrato ad Martis ædem Ca-

pena porta straverunt .

E parmi, che ne faccia menzione ancora Ovidio ne' Fasti: dove per brevità mi riporto.

#### Cap. XV.

R qui fu il termine, e il colmo del più fovrano grado di eccellenza, e di finezza, in che si trovasse mai per tempo alcuno la Lingua. Romana, la quale, effendo, come da principio dicemmo, frata conceduta la Cittadinanza Romana, e per conseguenza il poter parlar latina mente a tutti i popoli d'Italia, ed a molti altri ancora delle provincie di fuora; cominciò a noco a poco per la conversazion di quelle genti, in Roma a dicrescere, e conseguentemente a formarfene la Lingua Mista (nella qual furon forfe... i primi a scrivere Valerio Massimo, l'uno, el'altro Seneca, i due Plinj, Svetonio, Cornelio Tacito, Quintiliano, e gli altri Autori di que' tempi) il che ci conferma apertamente lo stesso Quintiliano, mentre dice.

Quid multis? totas propè matatus est sermo. Di che fa menzione anco Indoro colà, dove

parlando lui del Barbarifmo, dice.

Appellatus autem Barbarifmus à Barbaris gentibus, dum latine orationis integritatem nescirent, anaquaque enim gens sust a Romanorum, cum suis opibus, & vitia quoque, & verborum, & mo-

rum transmist.

Ove fivede, che Ifidoro intende, non de' Goti, no de' Longobardi (il che se inteso avesse detto l'avrebbe) ma della Cittadinanaa di Roma donata a tutti i Provinciali, come veramente su donata loro, da poiche i Romani gli ebbero soggiogati tutti. Ma questo imbarbarir di Lingua eragià cominciato ad avvenir, se non tanto, sì certo in qualche parte eziandio molto tempo innanzi a M. Tullio, come nel seguente capitolo si mostrarà; e coloro, che parlavan così barbaramente, si dicean parlar volgarmente, o rusticamente: e da quella sorte di Lingua è per continuata succession derivata, e venuta la nostra, come
a suo luogo dimostraremo.

#### Cap. XVI.

Cicerone adunque nel suo Bruto facendo per bocca di Pomponio Attico riferire alcune parole scritte a questo proposito da Giulio Cesare

ne' fuoi libri De Analogia, dice così.

Sed perge Pomponi de Casare, & redde, qua restant. Solum quidem, inquit ille, & quasifundamentum oratoris vides locutionem emendatam, & latinam, cuius penes quos laus adbuc fuit non fuit rationis, aut scientia, sed quasi bona consuetudinis. Mitto C. Lælium, P. Scipionem: ætatis illius ista fuit laus, tamquam innocentia, sic latine loquendi, vec omnium tamen: nam illorum aquales Cacilium, & Pacuvium male locatos videmus: sed omnes tum fere, qui nec extra Vrbem banc vixerant, nec eos aliqua barbaries domestica infuscaverat, recte loquebantur, sed banc certe rem deteriorem vetultas fecit, & Roma, & in Gracia. Confluxerunt enim & Athenas, & in banc Vrbem multi inquinaté loquentes ex diversis locis; quo magis expurgandus est sermo, & adbibenda

benda quam obtrusa ratio, qua mutari non potest; nec utendum pravissima consuetudinis regula.

Dalle quali parole si ritrà espressamente, chefino al tempo di Cesare, anzi molto prima, la. purità della Lingua latina era già cominciata a scemare: e che in Roma fi usava comunemente. parlar corrottamente, ciò era parlar volgarmente, e non pur la gente bassa, ma degli Scrittori ancora: e che però, se altri voleva parlar bene, e puramente, cioè latinamente, era necessario, che facesse studio nelle regole della grammatica latina, e nelle opere de' buoni Autori antichi di essa Lingua latina: echi non vi studiava, non sapeva parlar latino: ma faceval barbaramente, cioè volgarmente, come si trova usato non poche volte nelle antiche iscrizioni, delle quali porrempoi gli esempi d'alcune. È che ciò fosse vero, si coglie anco da quel, che il già detto Cicerone ne va toccando quà, e là per lo detto suo libropiù volte. e specialmente colà, dove dice;

Erant tamen, quibus videretur illius atatis teritius, Curio, quia splendidioribus fortasse verbis atebatur, & quia satinè non pessimè loquebatur, usu, eredo, aliquo domessico, nam litterarum admodum

wibil sciebat .

Ora, se Curione parlava latino non pessimamente, adunque egli parlava non bene, anzi male, benchè non male affatto: e questo, perciocchè egli non avea quasi lettere di sorte alcuna. Per contrario di lui Cicerone segue di dire;

Isdem temporibus lunius Philus perhene latine loqui putabatur litteratiusque, quam ceteri.

E poco più oltre.

Nibil de me dicam; dicam de ceteris, quorum, nemo crat qui videretur enquifitius, quam vulgus bominum, studuise litteris.

Perciocche, ficcome dice nel libro; De optimo

genere dicendi;

Perficiendum est, at pure, & emendate loquen-

tes, quod est latine, &c.

Adunque per li più a quel tempo fi parlava impuramente, cioè barbaramente, o volgarmenter il che ci vien confermato de' suoi tempi da Quintiliano nel fine del quinto capitolo del primo libro;

Superest igitur consuctado, 🕉 🕻 .

E poche parole più oltra;

Sic in loquendo, non si quid vittore multir infederit; pro regula fermonis accipiendum crit. Num ut transcam quemadmodum vulgò imperiti loquam tur tota sape theatra, d'omnem Circi turbame exclamasse barbare scimus. Ergo consustudinom scrmonis, vocabo consensum eruditorum: sicut vi-vendi, consensum bonorum.

mo aggiogner quest'altro poco ancora. Chiara cosa è, che Cicerone istesso appo Varrone, confessa non saper molte voci latine, come, Nassernium, scutiscut, viperus, sexum facere, ed altre. Senza che troviamo il medesimo Cicero ne aver ripreso il figliuolo, per una parola da lui impuramente scrittagli, dicendo Servio sopra quelle parole di Vergilio nell'ottavo; Frenaque bina in questa maniera.

Frenaque bina, poetice. Nam duo debuit dictre. Bina enim, secundam Ciceronem non dicuntat, nist de bis, qua sunt numeri tantam pluralis. Nam Cicero culpat siliam per epistolam, dicens, male eum dixisse; Direxi litteras duas, cum littera quoties epistolam significant, numeri tantam pluratis sint contra, epistolar binas non dicimus, sed

duos.

B lo stesso servio sopra quelle parole del terzó libro dell'Encida; Serrpis Achillea fostas; riprens

de Lucano, dicendo:

Pastut, quando superbiamsignificat quarta declimationis est: quando verò librum, in quo est computatio dierum, est secunda. Ergo abusus est Lucanas, cum dinis;

Nec meus Eadbai vincetur fastibus annuis.

Perciocchie egli dovea dire; fasti. E Cicerone non riprende egli il suo Tirone d'avere parlato impropriamente, quando nella XVII. epistoladel XVI. sibro delle Familiari, che incomincia; Video, scrivendo al detto Tirone, gli dice;

Sed beas tu, qui nand esse meoram scriptorum soles, ande illud tùm drupòs Valetudini fidelitet inserviendo? unde in istum locum, fideliter venit? cui verbo domicilium est proprium in officio migrationes in alienum multa. Nam & doctrina, & domus, & ars, & ager esiam fidelis dici potest, ut sis, quomodo Theoprasto places, verecunda traslatio. Sed hac coram.

# Cop. XVII.

Esta adunque, al parer nostro, concluso, che in Roma furono sempre, come dicemmo, due maniere di Lingua, l'una pura latina, e solamente de' nobili, e de' letterati, e l'altra mescolata di barbarismi, è di falsi latini, del volgo, de' cittadini, de' contadini, e de' forestieri idioti, e senza lettere; ilche, siccome è conforme alla ragion della condizione delle cose del Mondo, ciascuna delle quali ha principio, augumento, stato, accrescimento, e mancanza; si può anco provare per quel, che ne dice Dante nel suo bel libro, lib. 1, c. 7. de vulgari eloquentia, cioè; Dicimus ergo, quòd nullus effectus Juperat suam causam in quantum effectus est, quia wibil potest efficere, quod non est. Cum igitur omnisuostra loquela, præter illam bomini primo cont creatam à Dea, sit à nostro beneplacito reparatas post confusionem illam, que nil fuis aliud quam prioris oblivio; & bomo sit instabilissimum, atque variabilissimum animal, nec durabilis, nec continua esse potest: sed sicut alia, que nostra sunt, puta mores, & babitus per locorum, temporumque distantias variari oportet. La cagione della

mutazione in volgare del parlar latino non fu l' avvenimento in Italia de' Goti, de' Longobardi, e degli altri Barbari; attefoche molto prima s'era mutato, e fu quasi sempre; ma si la instabilità, ela variabilità della umana volontà, cioè degli uomini, che l'usavano, e l'altre cagioni di sopra addotte, e per pruova certissima del vero; ripigliam, non ci sia grave, quelle parole della Colonna rostrata di Duillio, che da principio allegammo, ciò fono; exemet, leciones, macistratos, exfocions, pucnandod, cepes, enque', navebos, confol, primos, ornavet, olorom, altod, marid, triresmos, aurom, arcentom, captom. poplom, Cartaciniensis. Incontro alle quali seporremo altrettante del medesimo significato, e valore del tempo di Cicerone, cioè; exemit, legiones, magistratus, effugiunt, pugnando, cepit; & in, navibus, Consul, primus ornavit, illorum, alto, mari, triremes, aurum, argentum, captam, populum, Cartaginienses. Si vede chiaramente, che è più differente questo da quello, che il nostro volgar quasi non vi è; il quale, se noi vogliam dire il vero, da alcune voci barbaramente accresciute, o sminuite di lettere, o di sillabe, e da alcune altre, non molto però nuove, in fuor, non è differente per la maggior parte da quello antico, se non nelle terminazioni di certe parole, le quali cose, se non fecero altra lingua nè in fatti, nè in nome la detta antica da quello del tempo d'Augusto, che si vede pur manisestamente, che le terminazioni dell'una, sono diverle da quelle dell'altra, ed è pure intervenuto l'acl'accrescimento, e lo sminuimento delle lettere. o nell'un parlare, o nell'altro; non dovrà per mio avviso, nè anco fare altra lingua, nè in essenza, nè in nome la postra dall'una, e dall'altra delle predette, cioè, dalle volgari loro per cagion delle sudette terminazioni, poichè ella. ha, da pochi in fuore, i medefimi corpi di parole, che anno quelle, ma solamente variate alquanto negli accidenti, e nelle passioni di esse, le quali, secondo il Filosofo, effer possono, e non esser nel subjetto, senza distruggimento di lui. Anzi sebben si mira, la lingua d'oggi è più simile assai, e più vicina, e per corpi di parole, e per accidenti all'antica de' Romani, che non era quella del tempo di Cicerone, come poco appresso esemplificaremo: e questo, credo io, che avvenga, perciocchè quell'antica era più propria, e per dir così, più connaturale agli uominidel Lazio, e d'Italia, che non l'era quell'altra formata per lo più dall'arte del ben dire, e coltivata dagli studiosi di essa, come è la latina, che si parla oggi da' Letterati: onde, perciocchè la Natura non patisce violenza perpetua; ma a longo andar riduce le cofe al lor proprio effere, onde il buon poeta Orazio disse:

Naturam expellas furca, tamem usque recurtit: Et mala perumpet furtim fastidia victrin:

Quindi è, che essendo mancati coloro, i quali coll'arte distratta l'aveano, e la tenevano allontanata dalla natural sua proprietà, ancorchè ella sia stata mal concia, e poco men, che stroppiata assatto da molti linguaggi di Barbari, e di GreGreci, ed ultimamente da quel de' Provenzali, non pertanto ella è pur rimasta viva insieme colla latina pura, come nel seguente capitolo c'ingegnaremo di provare.

## Cap. XV 111.

🔽 I non è dubbio alcuno, che se si togliesser via dalla nostra Lingua gli articoli ne' nomi, e i finimenti, o terminazioni di alcune parolo diverse in parte de quelle della Lingua degli antichi Romani, si vedrebbe per la maggior parte ne' corpi di esse parole esser la medesima, chequella: E perche gli esempj soglion fare apparic meglio le cose proposte, vogliam, che non c'increica elemplificarlo, come ecco; la parola; e, Composta, e reposta, e, porgite appo Ennio, e. Virgilio, sono più vicine, a composta, e reposta, e pergete della Lingua volgare nostra, che a Composita, e reposita, e porrigite della Romana. Similmente denunt, appo Plauto, e Nevio, e Cecilio, e adiato appo Lucrezio, e Cicerone sono più vicine a danne, e aisto, che diciam noi, che a dant, e adiavo, che dicevano i latini di poi. Così anco, senza nominar gli Autori, ebriacus, gratificare, pisare, tosus, colpa, satullare, e temperatura, Titio, valentia, coda, caballus, fornum, fornarius, encludere, vostra, mia, mansus, versi, fructi, fici, e contemplo, eran più fimiglianti, e vicine ad ebriaco, gratificare, pestare, tofo, colpa, satollare, temperatura, tizzo, etizzone, valentia, coda, cavallo, forno, fornaio, escluescludere; vostra, mia, manso, versi, frusti, fichi, e contemplo, che non alla Romana, di poi,
che disse; ebrius, gratificari, tundere, tonsus, culpa, saturare, temperies, torris sortitudo, cauda,
equus, furnum, pistor, entra claudere, vestra,
mea, mansuetus, versus, frustus, fici, & contemplor. E così parimente molti altri vocaboli,
onde son pieni quegli Autori antichi latini, che
troppo longa mena sarebbe l'addurli ora qui tutti.
E veramente con ragione ebbe a dire Orazio;

Multa renascentur, qua iam cecidere: cadentque Qua nunc sunt in bonore vocabula, si volet usas, Quem penes arbitrium est, & ius, & corma lo-

quendi.

Il che di grado confermò il nostro Dante de' suoi tempi, dicendo nel quinto capitolo del pri-

mo Trattato del suo Convivio così:

Onde vedemo nelle Città d'Italia, se ben volemo guardare, da cinquanta anni in quà, molti vocaboli essere spenti, e nati, e variati. Onde se 'l picciol tempo così tramuta, molto più tramuta lo mag-

viore .

Non è adunque tanto lontana, e strana dalla. Lingua Volgare de' latini, se non pur dalla latina istessa, la Volgar nostra, quanto alcuni si fanno a credere; anzi con ragione si può affermare, che dagli articoli, e dalle passioni d'alcune voci, come ho detto, e da alcune altre nuove, ed avventiccie, e sorestiere in poi, ella sia per poco la medesima; la medesima, dico, in sostanza, cioè ne' corpi de' vocaboli, e non negli accidenti, cioè nelle passioni delle voci; come per esempio sareb-

be pur la medesima una casa antica, alla qual sossero (come tutto di vediamo occorrere) rifatti nuovi solai, alzato il tetto, mutate le finestre-te riformate le porte, e sutta scialbata, e fattabella purchè le fondamenta, e i muri antichi di essa non fosser tocchi, ma i medesimi, che prima. erano, rimanessero: il che dir non si potrebbe, che fosse, quando il contrario si venisse a fare: così i corpi delle parole fono la fostanza, e quasi i fondamenti, e le mura della lingua: e le passioni (le quali mostrato abbiamo essersi mutate più volte) sono gli accidenti di essa, i quali mutati, o cambiati, non devon poter far mutare, o cambiar detta lingua; sicchè ella in sostanza la medesima non sia, che da prima era, e su sempre: Ora queste terminazioni, e gli articoli non le sono venuti nuovamente dalla conversazion de' Barbari, che tiraneggiarono un tempo l'Italia: ma pure ab antico, come di fopra mostrammo, da quella de' Barbari, che ci stavan come amici, e come Cittadini; ed anco da quella de' Servi, e d'altre genti fimili, la cui Lingua per vaghezza di novità, volendo forse, come avviene, parlare i Romani abitatori fermi della Città, ne venivano a guastar la purità della natia loro latina, onde Giuvenale nella terza Satira, con molto stomaco. di ciò esclama :

Nost possum ferre, Quirites,

Gracam urbem, quamvis quota portio fecis A-

lampridem Syrus in Tiberim deflucit Orontes,

Et linguam, & mores, & cum sibicine chordan

E

Obliquas, necuon gentilia sympana secum Vexit, &c.

E nella sesta sidegnosamente dice;

Nam quid rancidius, quam quod se non patat

Formosom, nist que de Tusca Grecula sacta est? Da Sulmonensi mera Cecropis? omnia grece, Cum sit turpe magis nostris nescire Latine.

B nell'undecima dicendo, che egli non averebbe avuti in casa servi Asiatici, e Barbari, se alcuno voleva andare a mangiar con esso lui, scrive così:

Plebeicos oaules, & paucis assibus emptos
Porriget incultus puer, atque à frigore tutus.
Non Phryx, aut Lycius, non à mangone peti-

Quisquam erit, & magno cam poscis, posce-

Idem babitus cuntis; sonsuerettique capilli,
Atque bodie tantum propter convivia pexi.
Postoris dari est bic silins, ille bubulci;
Suspirat longa non visam tempore matrem,
Et casulam, & notos tristis desiderat budos.
Quindi è, che appo Tertulliano nel suo Apo-

Quindi è, che appo Tertulliano nel luo Apologetico rimbrotato si trova a' Romani del suo tempo con queste parole;

Vbi religio? ubi venerațio matoribus debita d

Hobita, victu, & instructu, seusu, ipso denique sermone proavis renuntiastis.

Oltracciò i Soldati delle legioni, che per la maggior parte erano delle provincie, e per confe-

guen-

guenza di varj, e diversi linguaggi, ed anco gli stessi nati in Roma, mastati longamente suora alleguerre, o nelle guarnigioni, o per altro indiverse parti del Mondo, quando venivano, o tornavano a Roma, colla conversazione loro, eduso di nuove Lingue, corrompevano la purità della Lingua Latina in coloro, che l'avevano, parlando essi mezzo barbaramente, cioè volgarmente. Queste cose si colgono da più Autori di molte centinaia d'anni avanti la venuta qua de Goti: Espezialmente, oltre al testimonio di sopra allegato da Cornelio Tacito nel aviij. libro degli Annali;

Neque aut exercitum liuguis, moribusque dissouum in banc confensum potuisse coalescere. Paclan-

do dell'Esercito Romano.

E nel libro 19.

Vique exercitu vario linguis, moribasque cui cives, socii, externi interessent, diversa capidi-

Veramente Lucio Apuleo nel nono libro del suo Asino d'oro, facendo da un soldato dire ad un certo contadino:

Vbi ducis afinam iftam?

Che dovea dire; quo dueis mostra, che i soldati per lo più parlasser volgarmente. Onde San-Girolamo nell'Apologia a Rusno lib. 2. dice;

Nist forte parentes militari, unigarique sermone

cognatos, & affines nominat.

Ove mostra, che quel, che latinamente si dicea, cognatus & offinis, volgarmente dicevano, parens, come volgarmente diciamo ancor noi oggi: ed anco mostra, che al tempo suo erano due sorti di Lingua, cioè una di pochi, ed un'altradel volgo; ovvero una latina pura, ed una volgare, che è la aostra. Nè è da dire; che ciò venisse da' Goti, perciocchè lasciamo stare, che s. Girolamo scrisse inanzi alla venuta loro in Italia, lo troviamo usato sin da Apuleo, lib. 1. Ass. e da Tertulliano Ad Martyres, & de Garse Christi, predetti molte voltenelle opere loro, nel che surono poi seguiti da molti altri, e particolarmente da Lampridio, nella vita d'Alessandro Severo, dicente:

Amicos, & parentes Alexander, si malos reperit.

B da Capitolino in quella di M. Antonio, ivi:

Adoptatus in aulicam domum omnibus parentibus suis tantam reverentiam, quantam privatus exhibait.

E Giòvanni Cassiano nelle sue Collazioni de' Padri Lib. 6. cap. 12. scriye;

Primum recordatione pramisa matris, sororum;

parentum, seucerte faminarum sanctarum.

Lingua latina di maniera, che non le rimale molto di quello Diacono abbreviator di Pompeo Relto, ebbe a scriver sopra ciò;

Lafine loqui à Latio distum est, que loquatio odes est ver sa, sur vix ulla pars eius maneat inno-

Intendendo forse della Lingua del suo tempo ¿ avendo rifguardo a quella del tempo d'Augusto : laddove Festo avea per avventura inteso di quella del tempo (uo, risguardando alla Lingua latina أ antica del tempo d'Ennio, di Nevio, e forse anco de' Re di Roma. Questo, che avem detto della tramutazion della Lingua antica, e pura latina, appar manifestamente a chi legge un tratto le vite degl'Imperadori descritte da Sparziano, da Lampridio, da Capitolino, e da quegli altri Autori di que' tempi (e pure scriffero avanti la venuta de' Goti in Italia, e li più sotto l'Imperio di Diocle! ziano) posciachè gli scritti loro si trovan pieni di parole prette volgari nostre, ancorachè essi, come è da credere. si sforzaffero di scriver latina. mente, e puramente più che potevano; ma l'uso, e parte la necessità delle parole comunali, e cotil diane del lor secolo li traea, forse non volendo effi, a mefcolarvi delle parole nuove, e delle volgari, come veramente vi fi trovano.

## Cop. XIX.

Dotrebbe agevolmente esser, che qualcuno din cesse, che non si trova libro, o altra scrittura alcuna di que' tempi, ove si vegga questa Lingua volgare degli antichi, che noi diciamo: e che se ci sosse stata, se ne vedrebbe pur qualcheduno; dacchè in ogni stagione si trova sempre, chi scrive o molto, o poco in ogni lingua; cioè i letterati nella loro, e nella loro gli idioti senza lettere. A questo risponder si può, che de' libri interi non.

è punto da maravigliarsi, che non se ne trovino, che appena è potuto arrivar salvo a noi di mille uno de' libri buoni, e scritti nella Lingua pura latina, o più pura, che seppero gli Autori di efsi: e nella conservazion de' quali è stata usata. somma diligenza, come in particulare apparis può delle Istorie di Cornelio Tacito, che Tacito Împeradore pretendendo discender dalla famielia di esso Cornelio, vi usava così esquisita diligenza in perpetuarle : facendone ciascun'anno trascrivec molte copie, ed in ciascuna libraria riporne un. volume, e dieci altri ferbarne ne' pubblici archivi : e pur nondimeno infieme con tutti quegli altri pochi libri, che son pervenuti, o monchi, o per la maggior parte corrotti da' copiatori : onde... Cassiodoro nel suo libro: De divinis lectionibus. cap. 12. con molta ragione avvertifice altrui nello scrivere, con queste parole:

In verbis, qua occusativis, & ablativis prapofitionibus serviunt; sium, motumque diligenter observa; quoniam librarii grammatica artis expertes, ibi maxime proboatur errare. Num si, M. litteram inconvenienter addas, aut demas, dictio

tota confusaest, Oc.

Ove è di più da notare, che Cassiodoro non dice; lativa lingua expertes, ma grammatica artis; perciocchè al suo tempo parlavan tutti latinamente; ma alcuni il facevan grammaticalmente, cioè puramente, ed altri senza grammatica, cioè volgarmente: sicchè c'erano due lingue, o per dir meglio due sorti di Lingua latina.

Quanto ad altre scritture, diciamo, che non ostan-

ostantigl'incendj, e le rapine delle librarie, e le rovine degli antichi edifici di Roma, e mille altre cagioni, ch'esser possono avvenute, si sono pure conservati alcuni libri, e certe iscrizioni, ed epitassi, coll'autorità, e mezzo de' quali chiaramente si prova, che appo gl'idioti di que' tempi era la Lingua volgare: volgat, dico di nuovo, a rispetto, e a dissernaza della pura latina, e possa quasi in mezzo fra essa, e la volgar nostra: e particolarmente oltre alle autorità degli altri Scrittori di sopra addotte, Fortunaziano nel terzo libro della sua Rettorica scrive così;

Vulgaria verba sunt, quibus utitar valgas, id

off, indecti, fine ratione, at que lectione.

Ed Isidoro nelle sue Origini, o Eximologie,

Lib. 20. cap. 9. dice;

Mozica, quesi, modica, ande &, mozium, Zi, pro D, sicut solent Itali dicere; Ozie, pro badie.

Ove chi non vede, che meziam, e ozie, tuu parlar mezzano fra il latino puro Madiam, e Hodie, ed il nostro volgare moggio, e boggi, o oggiò quantunque in alcuna parte d'Italia, e spezialmente nella Lombardia; e nella Romagna, e altrove sia rimasta questa forma di parlare, cioè d'usare il Z, in vece del D, in certe parole. Oltracciò in una iscrizione antica in lettere greche, ma conparole latine, come se ne veggon molte in Roma, è scritto così.

# $\underline{K}$ $\underline{\Theta}$

#### AIAIA MAZIMA ZOTAIÆ EIPINNH MATRI BENEMERENTI

#### . PEKIT

Ove è scritto, ZOYAIAE, come proferiscono oggi i Romagnuoli, e i Lombardi, ed altri, che è in mezzo fra IVLIAB de' Latini, e GIVLIAB del volgar nostro. Nel Concisio Turonese celebrato sotto Carlo Magno si trova scritto, fra l'

altre cose, in questa maniera.

Visum est unanimitati nostra, at quilibet Episcopus babeat bomilias continentes necessarias admonitiones, quibus subjecti erudiantar, id est,
side catbolica, prout capere possur, de perpetua
retributione bonorum, & de aterna damnatione
malorum, de resurrectione quoque sutura, & ultimo judicio, & quibus operibus possit promereri
beata vita, quibusae excludi: & ut easdem bomilias quisque aperté transferre studeat in rusticam,
& idioticam Romanam Linguam, quo facilius cuneti possint intelligere, qua dicuntur.

Ove si vede, khe quel Concilio intende espresfamente della Lingua volgare, la qual chiama, non barbara, per esser tutti Cittadini Romani, e

Cri-

Cristiani; ma chiamala, rustica, come la chiamavano anco i Romani fino al tempo d'Augusto; onde appo Varrone, Lib. c. de Lin. lat. si legge.

In pluribus verbeis A ante E alii ponunt, alii mon, ut quod partim dicunt, Scaptrum, partim dicunt, Scaptrum, partim dicunt, Sceptrum, alii fænus, alii fenus: sic fænisicia, & fenisicia, d quo rustioi, Pappum... Mesum, non Masam, à quo Lutilins scribit.

Cacilius prator, ne rusticu stos.

Onde Festo dice.

Oxata genus piscis à colore auri dicta, quodru-

Rici aurum, orum: ut auriculas, oriculas.

Come diciam noi ora volgarmente oro, ed orecchie. Oltre alle sopradette autorità l'omponio antico Jurisconsulto nella Legge In vulgari,
nel paragrafo Si quis ità, ne' Digesti sotto il titolo De rerum, & verborum significatione, scrive così.

Si quis ita in testamento scripserit: Si quid filio meo acciderit, Dama servus meus liber esto mortuo filio, Dama liber erit. Licet enim accidat, & vivis: attamen vulgari sermone etiam mors significatur.

Questa interpretazione, che il Jurisconsulto dà a quelle parole: fi quid accideris, si può confermar con quel, che scrive Svetonio nell'ultimo ca-

pitolo della vita d'Augusto, cioè.

Julias, filiam, neptemque si quid bis accidis-

set, vetuit in sepulchro suo inferri.

E nella Legge Licet capitalis, nel sopradetto titolo avemo Licet capitalis, latine loquentibus, Omnis causa existimationis videatur, tames ap-

pel-

pellatio, capitalis, mortis vel amissiamis civitatis

intelligenda est .

Cioè, come ha ivi la Chiefa, volgarmente, a parlando: come fi fa oggi, che dicendofi, Pietro è nemico capitale di Martino, s'intende volgarmente mortale: o la causa di Pietro è capitale, similuiente s'intende esser mortale, cioè dev gna di morte. E Terenzio negli Adolfi; Ass. 4: sc. 7.

---- D. fero alia flagitia ad te ingentia boni illius adolescentis, M. ecce autom, D. nova, Ca-

pitalia.

E nel medelimo titolo, dice la legge Dimissoria dicantur, qui valgò apostoli, il che veniva da' Greci del volgo nominanti la parola latina; Dimilloria, nella loro greca Apostoli, cioè nelnostra, messi, a mandati. E veramente poiche, ci se ne porge opportunità, que' Grechetti del tempo di Giustiniano, e degli altri Imperadori Greci dopo lui, per invidia, che portavano a' Romani, e alla lingua, parendo loro, che risedendo essi Imperadori in Grecia, e possedendo ancor buona parte d'Italia, ove tenevano i loro offiziali, e presidi di soldati greci, si dovesso anco seriver le leggi, e le altre cole pubbliche in Lingua Greca, e parlare altresì in essa; s'ingegnavano a lor potère d'annullar, se possibil fosse, ed almen gualtar la da loro odiata Lingua latina, ed ancor la volgare, come figlinola, o forella mipore di esta, onde a proposito di questo loro odio Papa Nicolao primo, il qual tenne la Sedia Apostolica intorno a gli anni del Signore DCCC. in

una folonne epistola, che egli scriffe a Michele... Rangabo, allora Imperador di Costantinopoli, si dolle con esso ini di ciò agramente, diceadogli, fra l'altre, questa parole;

lu tantam vert furoris abundantiam prorupifits; an Lingua Latina injuriam irroganetis; banc in Epiftola veftra barbaram, & Svyshicam appellauses, ad injuriam ejan, qui foris cam ummis enim operis derogatio, ad opificis rodundat injuriam.

E poche parole più altre, segue di dire;

Quiescite igitur Vos nuncupare Romanorum.
Imperatorem, quoniam secundum vestram sententiam Barbari sunt, quorum Vos imperatorem esse
esseriis: Romani quippe bae lingua, quam barbaram Vos, & Ecythicam vocatis, utuntur &e.

Il che si può intender così della Lingua latina pura, come della volgare, la quale in que'tempi era poco diversa da essa latina, e per conseguenza diversa assai dal volgar d'oggi: attesoche in quella stagione (il che è durato sin oggi, e dura) usavano i Greci chiamar Lingua latina, e latini, la Lingua Italiana, e gl'Italiani, come in un particolar capitolo dimostraremo appresso.

#### Cop. XX.

D'Orremo ora qui sotto gli esempi d'alcune antiche iscrizioni, ed epitassi, che si trevano per Roma, i quali essendo, come per alcuni di essi medesimi si pruova, stati satti prima, che Costantino venisse all'Imperio, non che avanti alla venuta de'Goti in Italia; e pur trovandosi

e minimum.

in alcune di effe iscrizioni delle parole barbaracioè volgari latine, ed altre mezzo volgari, non
che latine imbarbarite, di dimostrano, che non
tutti a que' tempi parlavano, o scrivevano latica
no puro, e per conseguenza, che si erano duesorti di lingua, cioè pura, e volgare. Facendoci adunque dalle iscrizioni più antiche, diciamo;
che in prima ne avemo una molto antica in Campidoglio in un'arca di marmo da sepellire, detta da gli antichi Sarcosago, di questo tenore.

D. M.

# SANDALIVS

# DICIT. AMBVLA

SEQVÆRE. ME. CVM. OENO FORV.CVM.CALICE.ET.TAPAN TIONE

Ove è scritto barbaramente sequare, col ditatongo, e formato quel nuovo nome Tapantio, sis, dall'articolo re e dal nome rarra della Lingua greca, come su satto di Catoniam, sii, cioè in volgar, l'Inserso, appo Laberio ne' suoi Mini; dall'avverbio greco, saro cioè, latinamente insera, dicendo di certe buone semine filandaie, che peravolettura suravano lo stame;

Tolles boua fide vos Orcus nudas in Casonium.
Di qui è, che Quintiliano, Lib. 1. cop. x. par-

lando del Barbarismo, e come si faccia, dice-

queste parole;

Sibi etiam quisque fingere potest, ut verbo, cui libebis, adiiciat litteram, syllabamve, vel detrabat, aut aliam, aut eandem alio, quàm relium est, loco penat.

Ed in questo peccavan grandemente, e in universale eziandio al tempo d'Augusto tutti i Romani, che non erano letterati, ed Augusto istesso, ancorche el fosse letterato; onde Svetonio nel 88. capitolo della sua vita, dice così:

Nam quod sape non litteras modo, sed svilabas aut permutat, ant praterit, communis bominum error est: nec ego id notarem, nis mibi mirum videretur, tradidisse aliquo legato enm consulari successorem dedisse, ut rudi, & indotto, cuius manua, ixì, pro ipsi scriptum animadvertisset.

Nella via Flaminia presso la fonte di Papa Giulio Terzo è inserta nel muro questa iscrizione;

DIS. MANIB

SACK. Q. CORNE

LIVS, HERMA. ET. CAS

SIA. LAIS. FECERVNT

SIBI. ET: SVIS. LIB. LIBERTA

BVS. POSTERIS QVE. EORVM

HOC. MONOMENTVM

EXTAERVM, HEREDEM. NON

SEQVETVR

Nella quale è scritto barbaramente monomonsum, in vece di monumentum, o monimentum, ed exterum, per exterum. E nella via Appia a man destra passato l'Arco di Costantino è in unmuro quest'altra.

#### D. M.

M. AVR. ALEXANDER
AVG. L. AB. EPISTVLIS
GRÆCIS. SE. VIBVS. FECIT
SIBI. ET. SVISQVE
LIBERTIS. LIBERTABVS
POSTERISQVE. AEORVM

Nella quale è pur barbaramente acoram col dittongo, in vece di coram, come in altre cius, in vece di cius. E appresso di noi ci troviamo questa.

# VICTORIA

# QVESCET ANNORO. XXV.

Nella quale barbaramente, ò volgarmente è scritto quescet, in luogo di quiescit, e annoro per annorum, e nel muro d'una casa presso al Macello de' Corvi è questa;

#### D. M.

AVREL. AV DACTVS. AVG. L. AVREL. KALLIGENIAE CONIVGI. BENEMERENTI. CVM QVEM. VIXIT. ANNIS. &c

Ove è cam quem in vece di cum qua, o cum quo: ed in Casa Delfini è quest'altra

#### D. M.

AVR. DIOGENETI
SACERDOTI. VENE
MERENTI. FECIT
AVRELIA. CAENIS
COIVX. CON., QVEM
VIX. ANNIS, XXX

Dove pure è barbaramente scritto con quem; in luogo di cum quo, e volgarmente con in vece di cum latino. In Santa Maria della Clemenzia volgarmente detta in Trastevere, si legge questo epitassio;

La pietra è rotta, e credo ei manchi SIBI.

#### D. M.

P. ÆLIO. ROMANO, LOCV. CONCESSV. --ET. ANTONIO. CAELESTINO Dove è scritto loca consessa, in vece di locas concessa, senza la lettera S, in fine, come se ne trovano molti altri, secondo l'usanza del proprio favellare antico de' Latini, il quale è pervenuto fino a noi; onde in una Cronica di Roma volgare, scritta, per quanto si può congesturar, da persona Romana intorno a trecento anni sa, la quale è appresso il Signor Giulio Cesare Colombini Nobil Sanese, e letterato, è scritto quasi sempre coll'V in vece dell'O in sine delle parole, che ve lo richiedono: e siane esempio questo periodo.

La terza fiata li Gallici vennaro in Italia, e fcorciaro tutte le marettime appresso a Roma, e li Romani adimandaro aiuto alli Toscani, li quali poco nanti aviano suggiugati, e li Toscani neuno aiuto non li fecero a li Romani, ma pertanto li Romani Luziu Egemiziu, e abe con esso quaranta milia Cavalieri armati: ma unu Gallu volia commattrare co uno Romano co lu quale commatteo Marcu Valeriu Tribuno, e nello braccia de lu Gallu pufe unu cornu, e dava molto Pale nel viso del Gallo. &c.

Senza che i popoli della Sabina, e del Lazio fin oggi dicono per calo la cavalla, la scampa, per quel, che noi diciamo più leggiadramente il cavallo, lo scampo. E così tutte l'altre voci, che noi terminiamo in o, essi le terminano secondo la proprietà in u. Similmente si truova spesso nelle antiche iscrizioni gettata via la lettera M, nel sine, come fra l'altre in una nella prossimamente detta Chiesa è la parola SEPTE, per SEPTEM,

come anco facevan ne' verbi della lettera T, finale : onde nella medesima Chiesa è in una iscrizione la parola PRAECESSERVN, in vece di PRAE-CESSERVNT, il che ci dimostra chiaramente, come la Lingua volgar d'oggi vien da quella di que' tempi; perciocchè septe è volgar nostro, e non ha ancor cinquanta anni, che si è cominciato a scriver comunemente sette con due T, in vece di PT. Di pracesserun, si fece da prima precesseru, levato via il dittongo all'ulanza de' rustici, e poi fecero precessero, trasportando l'accento dalla. penultima fillaba alla antipenultima: e finalmente s'è fatto precedettero: Ma di queste, e simili derivazioni parlarem poi più appieno. In altreiscrizioni, le quali, per brevità non registraremo tutte intere; fitrova spesse volte la congionzione QVAE dittongata in vece di QVE: e la voce NOMINAE per NOMINE, e MAEAE con due dittonghi, per MEAE, Benemerentii per Benemerenti, filibus per filiis, Horiundus con aspirazione per Oriundus, e simili altri barbarismi; e pure era al tempo del paganesmo.

Ora fra Costantino, e Onorio Imperadori si trovano l'infrascritte iscrizioni, che hanno delle parole volgari mescolate, e particolarmente in

Santa Agata in Suburra è questa;

\*. IC. REQVIBSCIT. IN. PACE.
DOMNA. BONVSA. QVI. F.
ANN. XXXXXXX. ET. DOMNA,
MENNAQ. VIXIT. MNOS.
E. ABEAT. ANATEMA, A. IVDA.
SI QVIS. ALTERVM. OMINE.
SVP. ME. POSVER. ANATHEMA.
ABEAS. DA. TRICENTI. DECEM.
6. OCTO. PATRIARCHE
QVI. CHANONES. ESPOSVE-

# RVN. ". DA. SCA. XPI QVATVOR. EUGVANGELIA

Qui si riconoscon molte forme della Lingua. volgare; perciocchè fra l'altre cose posuer, vi sta fenza dubbio in vece di posuerit, onde poi dovetter face possera, e finalmente poverà: feguendo, o ritornando all'antica proprietà latina, che dicevano PONIVI, in vece di POSVI; e come fi trova sempre appo Catone, e queglialtri Scrittori di que' tempi : di Habeat, e Habeat, levata l'aspirazione, e'l T, el'S finali, restà Abea. onde si è fatto a noi Abbea, e abbia, A, preposizione dell'accusativo in vece di A, e d'Iuda alla volgare, in vece di ludam. Da preposizion dell' ablativo è qui due volte volgar pretto; di Tricenti, per Trecentis, s'è fatto Trecento; di Domua per Domina, s'è fatto Donna, ed in compofizion

fizion con mia, levato via l' L Madonna. Enguangelia, per Evangelia, è oggi in bocca dei Contadini di Toscana quasi intero, cioè dall'ultimo A in fuore: E parmi, che si trovi anco in iscrittura appo i buoni Autori della nostra lingua: ed esposuer un non è molto lontano da esposero, se non in quanto di V, ed E, siè satto un E, e aggionto l'O in fine, secondo la forma natural della Toscana favella. Da quelle parole; E da tricenti decem, & ofto Patrierche, qui chanones esposueras; si ritrà, che questo Epitassio su fatto fra il Concilio Calcedonese, nel qual furono trecendiciotto Padri sotto Costantino, e Licinio; e fra il Concilio Niceno: da che queste buone donne allegan detto Concilio di Calcedonia, e l'auathema di esso, come ultimo Concilio satto a' loro tempi: in quella guila medefima, che facciamo noi oggi quel di Trento, come parimente ultimo fatto a' tempinostri, e non gli altri fatti avanti ad esso. Nella Chiesa de' Santi Coronati, quasi nell'entrata è questa iscrizione senza principio, e senza fine.

ONNS. QVI. INTRATIS
IN. HANC. AVLAM. DEI
ORATIONEM. ORATE. PR. ME.

PECCATORE. SIPM. ABEATIS PROTECTOREM. QVIA. COD ESTIS. FVI. ET. QVOD. SVM ESSERE. ABETIS. ET. SI. QVIS

2 SE

#### SE. PRESVMPSERIT. CONTRA

NVC. TVMVLV. MÉV. BIOLA NE. ABEA. INDE. INQVISITIO

NE. ANTE. TRIBVNAL. DNI. NRI.

Quì è fra l'altre cose, da notare la parola ES-SERE, pretta volgare: E ABEA, e ABETIS mezze volgari; EONNES, E COD barbaramente scritte; e PRESVNSERIT, senza dittongo alla rustica, e senza PS, alla barbara; e CON-TRABIOLARE inconvenevolmente posto. In. S. Paolo, oltre a quasi infinite altre, è questa;

QI. VIXIT ANVS. P. M. XXS. M. SI. DIPOSITO. ONORIO. AVGVSTO. C. LAVRENTIVS. AMICVS. DOLISI. SCRIBET.

Ove Cutinus è per Augustinus, onde si seconditino: diposito, Onorio, e Augusto sono volgari, dolisi è nè volgare, nè latino, e scribet, levando la T, è pur volgare, proserendo il B, per v, consonante. IC, è mezzovolgare, QVISCIT, e Quiescit, Qui, e Annos, o Annis, e la notadel numero S, secondo l'usanza dell'abaco nostro volgare, in vece di V, de'latini.

In Santa Agnesa in Agone è una iscrizione, che comincia HVIC. TVMVLO. QVIESCET, in

vece di dire HOC. IN. TVMVLO. QVIESCIT. il che ci mostra la derivazion della nostra Lingua, facendo di quiescit, quiescet, e di questo gettando il T, finale quiesce, ancorchè questo verbo non fi trovi in esta lingua.

In Santa Agnesa nella Via Numentana è uno epitaffio, che comincia; DEPOSITA. SVSAN-NA. IN. PACE, nella qual fra l'altre parole fono NOVEMBRES. FILIPPI. SEPTE. e DVL-CISSIME, tre delle quali sono mezzo volgari, e una, cioè fepte, volgare affatto, serivendola all'u-

so de' nostri padri per P, e T.

Oltracciò troviamo in altre iscrizioni que per que, e menus per minus, meses, e mesibus per meuses, e mensibus S. Lorenzo f. versorum, e propiu per versum, e propriam, ora per bora, incontra colomna, per contra columnam. S. Prassede : inse per insimul, onde venne, insieme S. Paolo: acutos, e mangana, incivos, e conque in vece di clavos, antblia, uncos, e quinque, S. Pietro in. Vinc. ed in altre baptidiata, bedua, cefquet, e bifsit, per baptizzata, vidua, quiescit, e vixit. S. Pietro, e S. Paolo. E per finirla con questi efempi, a Santo Augustino è questo residuo di epitaffio.

### .... LVCINA. IN. PACE. QVI. VISSE.PL. M

. . P. C. BASILI. V. C. ANNO. XXIIII. ... DIPO DECEMBRIVM

Ove è qui per que barbaramente, e visse, c. diposita, per vinit, e deposita volgarmente.

#### Cap. XXI.

Ra mancando tuttavia più l'uso della Lingua latina pura per difetto di chi la infegnaffe... e per la difficoltà, e poca attitudine di chi la imparasse: eritenendosi ella per lo più solamente appresfo alcuni pochi Monaci, e Cherici, e costoro ancora mescolandovi, come si vede per l'opere loro, delle parole nuove, e delle travolte da' Barbari, che non sapevan proferir, nè scriver dirittamente le parole latine, nè le intendevano altramente, che se le proferissero esti; come per esempio grandissimo fi vede effer paffato questo lor mancamento, ecorrotto uso fino negli stessi Fasti Consolari. ove in luogo di FABRICIVS, e di MAXIMVS, e di NICOMEDES, è posto; FRAVITTA, e MO-NAXIVS, e RICIMER; la Lingua Volgare... benchè anch'ella sotto nome di latina, come ella veramente era, ma non pura, il che c'ingegnaremo di provar nel capitolo fusfeguente, si venne, come più comune ad ogni sorte di gente, più agevole ad apprender, maravigliosamente. ampliando, in tanto che in proceffo di tempo fovraggiognendo successivamente in Italia nuove generazioni forestiere, cioè, e Longobardi, 📥 Franchi, e Greci, e Normani, e Tedeschi, e Brittoni, e Franzesi, e Spagnuoli, e della lingua di cialcuna di loro pigliando sempre la nostra qualche voce nuova, o alterandosene in tutto, o in parte alcuna delle sue natie, si condusse sino presso al tempo di Pederigo primo, detto Barbarossa.

rossa. Imperadore, che ella non era ancor tanto tramutata, e diversa ne' suoi accidenti dal latino puro, che ella non fosse anco mezzo latina. e. sotto nome di latina chiamandosi, come si può ver der per gli scritti degli Autori di que' tempi pieni entti di forme, e di terminazioni, e di voci intere latine, e di voci mezzo latine, e mezzo volgari, e di participi, e di simiglianti altre cose. (le quali oggi sono levate via in tutto, o nella. maggior parte da effa lingua) come in particolar fi trova appo i Poeti antichi Toscani; redire e redito, dicere, bane, Deo, ea, meo, esta, cherere, babbo, audivi, face, in luogo di risornare, e ritornato, dire, ba, Dia, ia, mio, questa, cercore, bo, adii, fa: e mille altre talice che più? eziandio appo i profatori, e spezialmente il Boccaccios monimmerito, redire, te operante, rescio, celere, fraire, invite, occarrere per incontrare, obvia, reiterare, reintegrare, emolte altre fimili. Non parlo de' più antichi, che ne sono così abbondevoli, e pieni, che paiono anzi latini, che volgari : e per dire il vero, quanto è egli diverso dal latino questo primo periodo del volgarizzamento fatto da Ser Brunetto Latini maestro di Dante. dell'opera delle quattro virtù di Seneca?

Quattro specie di virtadi sono dissinite per molti savi nomini, per le quali l'animo dell'uomo puote venire ad onesta vita; la prima si è prudenzia, la seconda magnanimità, la terza continenzia, la...

quarta iultizia .

Dicendo Seneca in questa maniera.

Quatur virtutum species multorum sapientum F a bobominum sententiis diffinita sant, quibas bumanus animus comptus ad bonestam potest accedere vitam : prima est prudentia, secunda magnanimitas, tertia

continentia , quarta institia .

Certo da alcune terminazioni, e altre passioni. e dagli articoli in fuori, poca, o niuna diversità vi si scorge. Sorsero intorno a questi tempi alcuni Valentuomini, i quali vaghi di nobilitar la Lingua volgare, a bello studio iscegliendo le voci migliori di essa, vennero ad allontanarsi quanto più poterono dal comunale, e più basso parlare degli altri: ed avendo scritte non pur canzoni, e novelle: ma trattati di Teologia, di Filosofia, di Medicina. e d'Istorie, e altre Rime, e Prose utili, e dilettevoli a leggere: e sovra gli altri tutti in stile eccellentissimo, e con parole più scelte, e più di quelle di prima allontanate dal comun favellare Dante, il Petrarca, e'l Boccaccio Fiorentini: Maestro Egidio Colonna degli Eremitani, Giusto Conti Romani, e altri, vennero in guisa ad allettarvi i popoli, che divenuti schifi di quella antica ruvidezza di parlare cominciarono ad abbracciar vogliosamente quest'altra nuova forma di favella, in quel modo appunto, che avvenuto era al tempo di Cesare, e di Cicerone, della favella rozza del tempo d'Ennio, di Catone, e di quegli altri Scrittori antichi. E quantunque dal tempo del Boccaccio in quà la Lingua Volgare abbia ricevute alcune mutazioni per lo più negli accidenti, secondo che in Italia regnato hanno, o Franzesi, o Spagnuoli, oggi nondimeno, essendo ultimamente stato studio grandissimo fatto in ridurdurla sotto nuove altre certe regole, ed in purgarla da certe parole troppo antiche rozze, e scadute, e da certa ortografia ancor mezzo latina. e corrotta: e sopratutto da certi idiotismi nelle. parole, e negli accenti, e nel proferir delle Città di Toscana troppo loro speziali, i Litterati di essa Lingua, e spezialmente in Roma, dove eziandio per sentenza de più valentuomini, che di Lingua fino ad oggi abbiano scritto, è il fiore. di tutte le Lingue Italiane, e dove si cava, per dir così, e si usa la quinta essenza del sior di tutte le Lingue più nobili del Mondo, e massimamente della Volgar nostra, la parlano, e la scrivono assai più colta, più tersa, e più soave, che mai, e senza dubbio alcuno, più che generalmente per ogni uomo non fi fa in qualfivoglia altra parte... dell'Universo.

#### Cap. XXII.

Romettemmo nel fine del xix.capitolo di moftrar, che la Lingua nostra per li tempi addietro è stata chiamata Latina, e latini gl'Italiani uomini, il che risovvenendoci al presente, abbiam
voluto, prima che ad altro ragionamento passiamo, attener la nostra promessa. Diciamo adunque, che la Lingua Volgare è stata sino al tempo
de' nostri padri chiamata Latina, come ritrar si
può da quasi tutti gli antichi Autori diessa lingua,
ed anco da' Greci de' mezzi tempi, che chiamavan gl'Italiani Latini, e Latina la volgar Lingua.
Ora fra gli altri Autori de' nostri medesimi abbiam

biam Dante il qual nel vij. canto del Purgatorio in persona di Sirdello Mantovano parlante a Viragilio dice;

O gloria de' Latin, disse, per cui Mostrò ciò, che potea la lingua nostra.

B nel canto xj. pur del Purgatorio, introducendo a parlare il Conte Omberto Aldobrandeschi da Santa Fiore, gli fa dir questo parole;

l' fui Latino, e nato d'un gran Thosco t Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre,

E nel xxvij. canto dell'Inferno introducendo a parlare il Conte Guido da Montefeltro gli fa...
dir così:

Se tu pur mò in questo Mondo veco Cadato sei di quella dolce terra Latina, onde mia colpa tutta reco.

Dimmi, se' Romagnuoli ban pace, o guerra, Ch'i' fui de' monti là intra Orbino.

E'l giogo, di che Tever si disserra.

lo era inginso ancor'attento, e chino; Quando il mia Duca mi tentò di cesta, Dicendo; parla tu, questi è Latino.

Il Petrarca ancora nel secondo Capitolo del Trionfo d'Amore, mostrando, che egli avesse detto ad alcuno spirito.

- l' prego, che m'aspetti.

Segue dicendo;

Ed egli al suon del ragionar Latino.

Ma perciocche de' Poeti non parrebbe forsegran fatto, come più liberi nelle parole, e noi addurremo de' Prosatori, che ce lo confermaranno, e fra gli altri Matteo Villani nel 27. cap. del terzo libro, parlando dell'Imperador Carlo IV.

di Boemia, dice in questa maniera:

Avvenue, che ragionando con gli Ambasciadori, uno de' Fiorentini per corrotto parlare, tenendosi più savio, che gli altri, perebe aveva maggioros stato in comune, riprendendo lo eletto Imperadore, disse; Voi filate molto sottile. L'Imperadore, che sapeva la Lingua latina, conobbe la indiscreta parola.

E'l Boccaccio, per finirla co' nostri, nella seconda novella della quinta giornata dice:

Ed alla fine fattala rifentire, e all'abito conofeintala, che Cristiana era, parlando latino, la domandò, come fosse, che ella quivi in quella barca così soletta sosse arrivata: la giovane, adendo la favella latina, dubitò, non forse altro vento l' avesse a Lipari ritornata.

E nella novella nona della giornata decima, fingendo, che il Saladino si ritrovasse presso Pavia a ragionamento con M. Torello Cavalier Pavese,

dice queste parole;

Il Saladino, e' compagni, e' familiari tutti fapevan Latino: perche molto hene intendevano, ed

erano intefi .

Quanto a gli Autori stranieri, e spezialmente de' Greci, ve ne son molti, che lo confermano, e fra gli altri Niceta, e Gregora in molti luoghi delle loro Istorie, i quali lasciaremo, che altri se li trovi da se stesso: solo addurremo un luogo di Curopalate, il qual'è nel suo bellissimo libro, Degli offizi della Chiesa Maggiore, e del Palazzo Imperial di Costantinopoli, dove ragionando

egli dell'adorazione, ch'era folita farsi all'Imperadore in certe solennità, scrive in questa formandidotte però le sue parole greche nel volgar nostro:

Il Podestà de'Genovesi co' suoi principali compagni nell'ora dell'adorazione, facendosi avanti all' Imperadore, gli pregano in Lingua Latina longa

vita .

B dice, in Lingua Latina, perciocchè gli altri, cioè i Greci, lo facevano in Lingua loro, e dicendogli: Policronies, cioè in volgar nostro: Longa vita, o altra cosa valente il medesimo. Or chi non vede chiarissimamente, che in tutti, e in ciascuno de' luoghi di sopra addotti, laddove si dice latino, si dee intender sempre, e intendesi volgar latino? sicchè bisogno non abbia di altri argomenti per provarlo meglio. Parlaremo ora alcuna cosa de' modi della formazion della. nostra Lingua, per chiarir meglio, come ella venuta sia per tramutazion di passioni, e d'accidenti, non di corpi di parole, dalla latina pura; 🚗 poi concludendo il postro discorso, finiremo con parlar del Nome, che ragionevolmente se le conviene.

# Cop. XXIII.

Ncorche da molti altri, e spezialmente meglio di tutti dal Bembo, e dal Castelvetro, ed ultimamente dal Cavalier Salviati sia stato parlato assai pienamente della formazion della Lingua Volgar d'oggi, cioè, come ella venga dalla latina, e dall'

e dall'altre Lingue (dalle quali io fon di parere, che ella non venga in modo alcuno) nondimeno per maggiore intelligenza di questo nostro Trattato, ci par necessarió, se ne debba parlar alcuna. cofa per me ancora, non appieno, ed ex professo, come anno fatto i sopradetti Autori, ma solamente in parte, e di alcune voci sole delle parti del parlare così in confuso, e come per esempio del restante. Eprima venendo agli articoli (de' quali farem poi un particolar trattato) diciamo, nonesser dubbio, che sono venuti nella nostra Lingua da' pronomi articolati de' latini, ILLE, ILLA. ILLVD, per accorciamento della seconda sillaba del primo, della prima del fecondo, e della prima, e per gettamento del D, e per mutazion dell'V, in O, del terzo, così; IL, LA, LO: e questo in que' del numero del meno. Come anco per fimil modo si è fatto in que' del numero del più; onde quel che i Latini per esempio, dicono; su illud amasti, un di noi direbbe in volgare : tu lo amasti, e apostrofando l'articolo, tal'amasti. Che non v'è altra differenza, se non che dell'articolo, illud, per lo modo detto di fopra, fi fa lo. Così di HIC, fifece IC, e di HOC fifece OC, e poi proferendoli forse ICHI, eICHE, eOCHE, eOCO, fecero CHI, CHE, e CO, gittando via il primo I, ed il primo O. E di HICILLE, e di HOCIL-LVD, fecero CHELLO, e ultimamente QVEL-LO: come anco di HAC, fi fece ACA, e poi CA, e QVA: benchè nel Regno, e in alcun luogo di Tolcana duri il dirfi CA, per QVA, e CHI per QVI, eCHILLO, eCHELLO; eCHISTO, e CHE-

CHESTO, per QVESTO, venuto da HIC, IS-TE, come QVESTA, e CHESTA, da HAEC, ISTA, venne, dicendo prima EC, poi ECHE, pokie CHE, e finalmente QVE, e STA, per ISTA, per gittamento dell'I; come Ravotte, e stamane, per ista votte, e ista mare. Così di HOC, IST VD, si fece COTESTO, facendo di HOC, OCO, epoi CO, e di ISTVD, facendo STV, e poi STO, e finalmente ESTO, per tramutare dell'I. in B. e dell'V in O, e per gittamento del D. per tramutamento di esso in T, e trasponimento avanti all'B, per fuggir quel mal appieco, e sbadigliamento, che facevano insieme quelle due vocali O, ed E; parimente di HAC, HO-RA, si fece HORA, in quel modo, che i latini di HOC DIE fecero HODIE, del qual poi si fece HOZIE, adappresso HOZZI, e finalmente HOG-GI: Di ILLI, HVIC, fecero IVI, e di ILLI, EI, fecer LEI per gittemento di lettere. Ne' verbi di SCRIBIT, per esempio, secer da prima. SCRIBET, poi gittata via la lettera T, fecero SCRIBE, edultimamente proferendo la lettera. B, per V, consonante (il che è d'agevol tramutazione, e fra effe lettere (cambievole) si fece. SCRIVE: DiFACIVNT, fecero FACENT, poi PACEN, e FACENO, e ultimamente. FACCIONO, e per fincopa fanno: come di FACIT, fi fece FACET, e FACE, e finalmente FAE, eFA; D'AMARVNT, o AMARONT, fecondo gliantichi, fecero AMARVN, o AMA-RON poi AMARV, o AMARO, e AMARO-NO; ed'AMAVIT, lifece AMAV; e poi AMAO, c A-

e AMOE, e AMO'. E di tutti questi sopradetti esempi si trovano esempi nelle antiche iscrizioni, come quasi di tutti avem di sopra fatta copia. L'altre derivazioni de' nomi si fecero la mage jor parte per gettamento dell'S finale; come di Martinus fecero Martina, e poi Martino; d'Andr eas, Andrea: di loannes fecero loannis, poil loa uni, e lanni, edultimamente Giovanni, e Gianni: e così degli altri per fimil modo, come di fopra a' suoi luoghi si è pure esemplificato. Alcuni altri vennero per tramutazion di lettere, come per esempio, di pater, e mater, fecero patre, e matre, e poi padre, e madre: o pur perchè dovevan proferir patere, e matere, come fi mostrarà appresso: e poi per sinaleste, o per gittamento del primo, e' fecero Patre, e Matre, e poscia padre. e madre. Alcuni altri si fecero per allongamento, cioè accrescimento di lettere, come fra gli altri d'Imperetor, fecero per aggionta d'un e, in fine... Imperatore, e poi Imperadore, e fimili: sopra che non ci stenderem per ora più a longo; se non che nuove derivazioni di voci volgari delle latine fi fecero in ogni tempo della Lingua, come avemo con esempj addietro dimostrato; e come ce ne. fanno aperta fede gli antichi Autori, le cui parole addurremo ora quì, da poi che non lo facemmo al luogo suo, che far no l' potemmo. Ed in prima. Orazio nella sua Poetica, oltre a quel, che di sopra n'adducemmo, dice in quella maniera:

Vt filvæ foliis pronos mutantur in annos, Prima cadunt; ta verborum vetus interitætas: Et invenum ritu florent modò nota, vigentque. CorE Cornelio Tacito nel suo Dialogo degli O-

ratori dice;

Quis enim ignorat, & eloquentiam, & ceteras artes descivisse ab ista vetere gloria, non inopia hominum, sed desidia juventutis, & negligentia parentum, & in scientia pracipientium. & oblivione moris autiqui? qua mala primum in whe nata, mox per Italiam susa, jam in provincias manant.

E Aulo Gellio.

Animadvertere est pleraque verba latinorum ex ea significatione, in qua nata sunt, decessisse, vel in aliam longé, vel in proximam: eamque decessionem fastam esse consuctudine, & inscitia temerè dicentium, qua cujusmodi sint, non didicerunt.

E Diomede Grammatico.

Injecit postera atas manum, & veluti discipliva pristini saculi in sermonem fastidire capit, &

gova veluti parturire verba .

E come indivinamente avea preveduto Orazio: e come è intervenuto anco nella nostra Lingua, di che Dante, fra gli altri, ci fa fede nel suo Convivio dicendo:

Onde vedemo nelle Città d'Italia, se ben volemo guardare, da cinquanta anni in quà molti vocabo-

li essetti , e variati.

# Conclusione, a Capitolo XXIV.

R spetendo ora da capo, e rintegrando tutto quel, che detto avemo fin quì, diciamo per

ner conclusion del nostro ragionamento: che se altri vorrà confiderar con sani occhi di mente, e fenz'affetto di parte l'origine vera, ed il continuato processo della Lingua volgare, colla qual noi oggi tutti comunalmente parliamo, chi più, e chi meno puramente, e tanto più, e meno migliore, quanto più, e meno migliori sono coloro, che hanno parlato, e parlano tuttavia; e della quale è stata nostra principale intensione di ragionar nel presente nostro Trattato: trovarem. che ella altro non è, che la Lingua volgare degli antichi Romani, ma rimutata in tanto, in quanto, e come, e perche, e quando dimostrato avemo addietro pienamente. Onde fi può con... molta ragione concludere, che ella non debbaesser chiamata nè Italiana, nè assolutamente Toscana, nè Cortigiana, nè Fiorentina, ma sì ben Volgare, come or'ora c'ingegnarem meglio di far con larghe pruove, e veraci, apertamente apparire. E prima, senza osservar l'ordine, che tenuto avem nel nominar queste differenze, di nomi, ci par, che non si debba altramente chiamar Fiorentina: perciocchè troppo a ristrigner si verrebbe il nome della Lingua, e certo senza ragione alcuna: che avvegnache il Boccaccio nel suo Decamerone avesse a dire, che egli avea scritta quell'opera in volgar Fiorentino; non perciò concluder volle, o inferir, che la Lingua nostra si debba chiamar Piorentina; perciocchè egli, ciò dicendo, mostrò chiaramente di confessar, che la Lingua si dee, generalmente parlando, chiamar Volgare: ma, perciocche sono più spezie, e differenze di volgari in essa, v'aggionse la parola. Fiorentino, il che egli non fece in niuna delle altre opere sue, perciocchè in esse parlava per lo più, gente, che Fiorentina non era, o egli, cho poeticamente parlava: laddove nel Decamerone avea introdotto a favellar giovani, e donne Fiorentini, tutti i quali non essendo verisimile . che... fossero andati molto attorno per il Mondo, è per opposito verisimile, non sapesser parlare se non Fiorentino puro, o proprio, onde non potez dir di aver parlato altramente, che in volgar Fiorentino; e però v'aggionse quella parola Fiorentino, a distinguerlo da' volgari dell'altre Città di Toscana, e d'Italia: la qual differenza non consiste per lo più nella foftanza, cioè ne' corpi delle voci, le quali sono nella maggior parte comuni a tutti gli altri volgari; ma folo per lopiù nelle passioni, e negli accidenti, cioè ne' finimenti, o terminazioni, e fimili altre cose, e nella compofizion delle parole, e nel proferimento di effe : ancorchè la differenza delle parole, quanto è a' corpi di esse, sia essenziale, e per conseguenza faccia diverso parlare : e quella delle passioni sia accidentale, e conseguentemente non faccia diverfità alcuna di Lingua, se non accidentale, perciocchè comuni fono, e familiari a ciascuno idioma della volgar Lingua. Volle adunque il Boccaccio specificare, e particolareggiare, e distinguere il volgar, con effo il quale egli scritta avea quell'Opera, da gli altri volgari, avendo spezialmente riguardo, come è detto, che le perfone introdotte da lui a raccontar quelle Novelle,

erano tutte Fiorentine, alle quali egli, ciò digendo, ebbe, senza dubbio alcuno, l'intendimento: ancorchè vi faccia pur alcuna volta da qualcuna di esse dir senza necessità veruna, delle parole, che in modo alcuno Fiorentine non fono, ma nè ancora Tolcane, come per elempio sopo, mazzerare, e isfaudolato, che voci del Nanolitan volgar fono: e compreso, e solute, e forma, e formosa, che latine sono, e altre d'altri volgari, che per brevità si lasciano. Ci chiarisce adunque esso medesimo Boccaccio, che egli scrisse in Lingua volgare a differenza della latina, ma vi aggionie, Fiorentino, per ispecificar, come ho detto, il volgar suo, da quello degli altri popoli: attesoché per lo più le parole usate da lui in quel libro fono, e per corpi, e per accidenti del volgar Fiorentino. Veramente egli nella prima Novella ebbe a dir queste parole:

Non sappiendo li Franceschi, che si volesse din Cepparella, credendo, che Cappello (cioè ghir-

landa) secondo il volgare, a dir venisse.

Dove il lor volgare è posto a differenza del volgar nostro; e volgare assolutamente si prende a differenza di latino puro, il quale si parla ingran parte per ogni paese da alcuni. Ma il Boccaccio altrove, e spezialmente nel fine della prima stanza della licenza, che egli, come è uso in tutti gli altri suoi libri, sa a quello della sua Tefeida, significa altrui di scrivere in volgare, en aon in Fiorentino, dicendo:

Ma tu, o mio libro, primo alto cautare, Di Marse foi gli offanni sostenati.

N

Nel valgar latio più mai non veduti.

E nella lettera intitolatoria, o dedicatoria di

effa Tefeida, a Madama Maria, dice così:

Trovata una antichissima storia, e alle più delle genti non manifesta; bella si per la materia della quale parla, che è d'amore; e si per coloro, de? auali dicie. che nobili giovani furono, a di real fangue discieli, in latino volgare; e prima acciocshe più dilettasse, e massimamente a voi, che già con fommo titolo le mie efaltafte, con quella fallecitudine. che concieduta mi fu dall'altre più gravi,

desiderando di piacervi , bo ridotta .

Ne' quali luoghi espresse la vera, e general differenza, e distinzione del volgar nostro, del latino letterato, o grammaticale, del qual esso nostro volgare è volgare : anzi nell'altre opere sue, non solamente in rima (il che non parrebbe gran fatto ) ma anco in profa, si vede chiaramente, che egli ha raccolti del vocaboli di tutte l'altre parti, dove la volgar Lingua si parla, cioè i migliori, come dicemmo dianzi; lasciando addietro alcuno non buono del volgar Fiorentino per una cagione, o per altra: e però resta concluso, non potersi la nostra Lingua, nè doversi chiamar Fiorentina, la qual veramente, quando altri scrivesse, o favellasse, senza accattar delle voci buone, in cambio delle sue, che buone non Iono, dagli altri volgari, come fece il Boccaccio. e'l Petrarca, non sarebbe al mio parer gran fatto per piacere a molti, non che per esfer loda. ta, e imitata; e molto meno stimata. Egli è ben vero, che si dee aver grande obbligo non pure ad .

alcuni valentuomini Fiorentini, cheanticamenta hanno scritto; ma ancor ad altri moderni, i quali mandato hanno in luce gli scritti di coloro, danche sopra esti principalmente formate si sono le resgole del ben parlare in volgar nostro: e dico principalmente, percioechè ci son parimente degli altri antichi Scrittori, oltre a' Fiorentini, di altre parti d'Italia, non pur di Toscana, che hanno lasciate opere a tanto per tanto buone, come quelle; e del pari accettevoli per regola di ben parlare, come è manisesto agl'intendenti di essa postra lingua, e di sopra ad altro proposito se n'è spesificato alcuno.

Non dee ne anco effer chiamata affolutamente Toscana la nostra Lingua; perciocchè, quantunque si venga con tal nome in alcun modo allargando ella: non s'allarga però interamente, da che non i Toscani soli, ma anco gli altri popoli tutti, che volgarmente favellano, hanno parte nella Lingua, qual più, e qual meno, secondo, che più, e meno perfettamente la parlano; come abbiamo in parte mostrato coll'esempio addotto del Boccaccio; e come fi può anco mostrar con quello di Dante, e del Petrarca, e degli altri Scrittori volgari autorevoli, i quali non delle sole parole del volgar Fiorentino, o degli altri di Toscana, o d'Italia; ma di tutte le migliori di tutti gli altri volgari, serviti si sono nell'Opere loro, a ciascuno, che voglia n'abbia, agevoli, e preste ad ester vedute. B il dir, volgar Toscano è a differenza de' volgari dell'altre provincie, non già, che comprenda la vere diffinizion della

G 3

nostra Lingua, cioè la volgare : onde Dante ifteffo Toscano, e Fiorentino nel suo libro della Volgare Eloquenzo, volendo mostrar che la Lingua nostra non si dee chiamar Toscana, va raccontando ad un per uno alcuni errori di Lingua, che ciascuna delle principali di essa provincia ha nel fuo volgare: riprendendo ne' Piorentini il dire: manicare, e introcque, e noi non facciano attro : ne' Pisani; bene andorno li fanti di Fiorenza per Pila: ne' Lucchesi; t'avote a Dio, che ingraffaricie il comano di Lucca : ne' Sanchi: O che rinnegato evelle io Siena, e che è chefto? negli Aretiniz vuo'tu venire velle? Egli è ben vero, che il volgar Toleano, quando non avelle quelti difetti ripresi da Dante, e altri ancora; in quanto egli è quafi il fiore, e miglior degli altri, fi pocrebbe; denominando la lingua dalla più degna parte i chiamarla volgar Tolcano, o Lingua Tolcana afsolutamente; come si disse la latina dal luces principale, ancorche ella comune fosse a tutto il Mondo, dalle pattioni, e dagli accidenti fuoi in fuore:

Nè anco molto meno chiamar si dee Cortigiana; perciocchè, siccome sono sempre le Corti,
ed in un tempo, ed in luogo stesso, e in diversi,
per le diversità delle persone di quelle; così diverse convien, che sieno, e sono le lingue, che
in esse Corti si usano, secondo la diversità de'
luoghi, e de' tempi di esse Corci; onde non sarebbe, al parer mio, buona diffinizion della lingua nostra, il chiamarla assolutamente lingua.
Cortigiana; perciocchè bisognarebbe aggiogner-

vi di qual luogo, e di qual tempo; e così fareb; bono diverfe lingue, e non una folz, come di ragion convien, che sia, ed è la nostra.

Finalmente, che ella non fi debba chiamare Itakana avemo fra l'altre queste ragioni, che per mio avvilo, baltano: la prima fi è, che anco la latina, la qual ficcome addietro, si è mostrato, vive in alcua modo bella, come mai è, e li può chiamare Italiana, per effer lei non solamente nata . e per vivere ella in Italia; ma anco per effet lei la vera, o fovrana, e più nobile di essa provincia: e per dir così la forella maggior delle due Hogue, cioè Latina grammaticale, che è essa maggiore, e Latina volgare, che è la minore, cioè le nostra : l'una, e l'altra nata della latina Linguae l'altra ragion fi è, che dicendofi Lingua Italiana, non importa altro, secondo me, che mostrar disferenza fra effa, e quella dell'altre provincie del Mondo: Senza che, ficcome ne' tempi antichi & parlava latinamente per tutte l'altre provincie d' Italia, non pur per il Lazio folo, ma non perciò Italiana fi chiamava, nè fi chiamò la Lingua nostra: ma sì ben solamente latina, e latina Romana. quelta, che fi parlava in Roma, e Patavina quella, che in Padova, e così delle altre: così ancora oggi, quantunque si parli volgarmente per tutth Italia, non perciò Italiana chiamar fi dee la. nostra Lingua, ma si volgare, cioè volgar latima, come brevemente versem dimostrando: Che se da luoghi dovesse prendere il nome la Lingua... nostra, ei non è dubbio alcuno, che dal più degno, e più principal luogo denominar si dovrebe

be; onde, ficcome dal Lazio, nel qual natural, mente, e come in luogo principal di tutto il Mondo per rispetto di Roma, si parlava la Lingua Lazina, ella prendeva il nome di latina, così ascora dal medesimo luogo, nel qual, come avema già provato, naturalmente; e come in luogo principal del Mondo, come è detto, si favella la Lingua Latina volgare, dee ragionevolmente prendere il nome di volgar latina, come la chiama il Boccaccio nella sua Tescida, e volgare assolutamente, per effer ella più comune oggi, che essa latina grammaticale non è.

Ora essendosi per noi di sopra incidentemente, addotte alcune ragioni, e autorità, perchè la nostra Lingua nominar si debba Volgare, e non altramente, e quelle parendoci, che sieno abbastanza, nè verrem perciò, senza stare ad addurte più altre, a recare in mezzo l'autorità d'alcuni de' molti buoni, e degni Scrittori di essa nostra Volgar Lingua, i quali tutti le danno apertamente nome di volgare. E primieramente Dante nel suo Convivio, cominciando il quinto capitolo

del primo Trattato di esso, scrive così.

Poiche purgato è questo pane dalle masole accidentali, rimane ad escusare lui d'una sustanziale,

cioè dell'effere volgare, e non latino.

quasi nel fine del detto capitolo, dice queste paroles
Onde conciosiacosachè lo latino molte eose manisesta, concepute nella mente, che lo volgare sarenon può; siccome sanno quelli, che hanno l'ano, e
l'altro sermone; più è la virtù sua, che quella del
volgare.

E dan-

E dando principio al capitolo XI, pur del decto Trattato, dice ;

A perpetuale infamia, e deprossione de' malvazi uomini d'Italia, che commendano lo volgare altrui, e le lor propie dispregiane, dice, Ga

E nel principio del XIII. capitolo del medefimo Trattato chiama la Lingua Volgare sua propria.

loquela, dicendo:

Detto, come vella propia loquela sono quelle due cole, per le quali io sono fatta amico a lei.

Ma più largamente è, come dice egli stesso, più compiutamente, nel suo libro Di Volgare Eloquenza, al quale per brevità mi riporto, sì per essere molti i luoghi, ne' quali va mostrando, la Line gua nostra doversi chiamar, e chiamarsi volgarez e sì ancora, per iscriver'egli esso libro latinamente. ce ne passarem dunque agli altri, fra' quali il primo Giovanni Villani in più luoghi della sua universal Cronica chiama la Lingua nostra, Lingua volgare, e non mai Fiorentina, nè Toscana, nè Cortigiana, ne Italiana: e particolarmente nel fecondo capitolo dell'undecimo libro, e nel terzo e nel decimonono del duodecimo, e altrove, a cui per esser breve mi riporto. Dopo lui Matteo. fuo fratello nel trentefimo terzo Capitoto del decimo libro: e Filippo figliuol di esso Matteo dopo kui fra gli altri nel Capitolo XXVIII. e nell' LXXXI. dell'XI. libro chiaramente. Ed il Petrarca fra gli altri luoghi nel quarto Capitolo, del: Trionfo d'Amore, dice:

e poi v'era us drappello Di partamenti, e di volgari strani,

Nel qual luogo il Castelvetro dice: cive a mos nomini Italiani uomini strani di portamenti, e de polyari, che altri, e diversi sono i pertumenti degli Italiani colle donne loro, ed altri quelli de' Provenzali: così come ancora altri, e diversi sono i Polyari .

É finalmente il Boccaccio pella vita di Dance.

Cap. 11. dice così:

"Collui mostrò con effetto con essa essa ogni alta materia poterfi trattare, e gloriufo fopre egni altro fece N volgat weltro ..

- E nel xxv. capitolo della medefima vita:

"Scrivendo in volgare fece opera mai più non fatsa, e non tolje il non poter'esser inteso da' letterati, emostrando la bellezza del nostro idioma, &c.

Ove chiama nostro idioma la Lingua volgare. E nella licenza, che esso Boccaccio, secondo il fuo consueto, fa nel fine al libro suo del Filoco-

lo dice t

E mel cospetto di tatti del tuo volgare parlare ti Ha scusa itriceveto comandamento, obe il suo prin-

cipio palesa.

pro pareja. Resta adunque chiaro, e computo, che la Lingua nostra si dec chiamar Volgage, assolutamente a differenza della fua madre, pordella fua forella... maggiore latina : la quale è folamente da effa volgar differente in quel modo, che è differente, e diverso il pane fatto di fior di farina, da quell'altro, che è fatto di farina non burattata, cioè, senza esserne tratta fuor la sembola, o come dicono i Fiorentini, la Crusca. E diciamo, assolutamente, conciosiacosachè non neghiamo, an-

si affermiamo, come poco addietro detto abbiamo, che se altri vorra denominar la nostra Lingua dalla più degua parte dove ella universalmente fi parli, quando i volgari di Toscana non avessero le mende, che di sopra mostrate si sono, allora fi potrebbe chiamar volgar Toscano, es assolutamente ancora Toscana, in quella guisa, che anticamente la Latina era dalla più degna paste di essa anco chiamata Romana, perciocchè ia Romafi parlava più puramente, e più nobilmente, che in veruno altro luogo del Mondo. E le in Italia, o in Toseana fosse luogo alcuno, dove la nostra lingua siparlasse universalmente pura, e gentile, io non dubitarei ponto d'affermar, che ficcome già la Latina da Roma era chiamata Romana; così la nostra da quel tal luogo chiamar fi dovesse: Ma perciocchè per vigor della sentenza data da Dante, di sopra registrata, e di quella. anco del Passavanti pur Toscano, e Fiorentino, e d'altri ancora, non v'è luogo alcuno particolare, dove la nostra Lingua sia parlata puramente, e perfettamente, quindi è, che contentar ci dobbiamo, che ella si chiami volgar Latina, o Volgare affolutamente, a differenza di latina grammaticale, la quale non folamente non è morta nelle bosche degli uomini, o feppellita viva ne' libri degli Antichi, come par, che vogliano alcunis anzi ella, in quanto forella maggiore, se non pur madre del volgar nostro, come detto avemo, v'è più, che mai viva, e bella, se non comunemente nella più parte delle genti, come era, e fu anticamente, sì certo assai bene in buona parte di esse, ed ancor per altro, da che ella s'è andata sempre alcun poco parlando, e scrivendo: Nè dà noia alcuna, che non s'apprenda dalla balia, perciocchè nè anco noi apprendiam dalla balia la lingua pura Toscana, che impararla ci conviene da' libri buoni, e dalle regole del ben parlarla, come altresì ci convien la Latina? fra le quali non è, come abbiam provato, differenza alcuna esfenziale. ma solamente d'accidenti, e di tempi, che l'una dall'altra in modo alcuno a far diversa non viene: senza che la Lingua latina dopo la perdita delle provincie Romane. non si è parlata mai, nè scritta più puramente, nè più elegantemente, che si faccia oggi, per la esquisito studio, che vi si è fatto intorno, e vi si fa del continuo dagli studiosi di essa, mon solamente in universal da tanti Collegii, da pochi anni in quà istituiti per lo Mondo Cristiano. da tante Regole di Monaci, e di Frati, e da tante Congregazioni di Preti: e Università di Dottori di Leggi, e di Filosofia; ma spezialmente ancora da quasi infiniti particolari uomini, ehe di esta, e ragionevolmente si dilettano, e particolarmente dalla maggior parte di quelli della nazion Franzese, e della Tedesca, e della Fiammenga, e della Inglese, e della Pollacoa, il che essendo manifestissimo al Mondo tutto, non fas mestiere, che per me se ne dica altro: e però faròfine, rimettendomi nel restante agli altri, che più, e meglio di me ragionato n'hanno per inanzi .

zi; e che dopo me faranno forse in alcun modo per ragionarne: apparecchiato con pazienza le riprensioni, e le correzioni de' più savj fossirire, e secondo il lor diritto giudizio alla emenda lietamente disposto.



A Commence of the second

•

.



# TRATTATO DEGLI ARTICOLI,

E di alcune altre particelle della Volgar Lingua.

## CAPITOLO PRIMO.



Resupposto, come avem già pienamena te discorso nel nostro Trattato della Lingua volgare, che essa nostra Lingua sia venuta per continuata succession d'uomini, e di tempi dalla.

volgar Lingua dell'antico Popolo Romano; ma alterata nelle passioni, e negli accidenti delle voci da quella, come si vede, per tre principalissime cagioni; ciò sono, la condizion delle cose di questo Mondo, che stabilità alcuna non hanno, ma sempre sono in mutamento. La negligenza, ed il poco, o nullo studio posto generalmente da Romani innanzi, e dopo la declinazion dell'Imperio, ma molto più ne' tempi a quella più vicini, nelle regole del ben dire della Lingua loro. E sinalmente la mescolanza delle voci nuove, e delle barbare, e de' sassi latini per diversi cempi

fuccessivamente avvenuta ne'vocaboli di essa Lingua; onde poi è seguito il corrompimento della purità dell'antica Lingua volgare di essi Romani, e se n'è venuta a far la nostra, non tutta in un tratto in quella forma, che al presente avemo: ma a poco a poco, e per diverse successioni di tempi seguite, nondimeno, e concorrenti a tutto ciò del continuo le tre cagioni principali sopradette, variandoli, e tuttavia nuova forma prendendo. Presupposte, dico, queste cose, e venedo senz'altro mezzo a parlar degli Articoli della nostra Lingua. e particolarmente della formazion loro, diciamo: Che ancorchè gli antichi Latini non avessero gli Articoli, come avemnoi, si avevano essicerte altre particelle dell'orazione, che chiamavan Pronomi articolari, de quali si servivano nè più, nèmeno, che ci facciam noi de' nostri Articoli: Egli è ben vero, che non se ne servivano, eccetto però poche volte, se non nelle squole della. grammatica, coloro, che attendevano ad apprender la Lingua loro, come facciamo ancor noi oggi, quando impariamo la grammatica della medelima Lingua latina. Ma essendo poi mancati coloro, che parlayano elegantemente essa Lingua latina, in guisa, che appena si trovava più, chi la sapesse favellar non punto meglio, che la favellasse il comunal volgo, cioè piena di barbarismi, e di sciecismi, come dicevano esti; e siccome per esempj chiarissimi, e per accettevoli autorità abbiam fatto costare nel sopradetto Trattato: e per lo poco studio, come è detto, che vi ponevan, non passando le genti in essa più oltre, che nelle pri-

prime regole grammaticali, senza curarsi altramente di ripulirla, e coltivarla colla eloquenza. è coll'arte del ben dire : e perciò nel parlar che essi facevano, non lasciando di servirsi de' sopradetti Pronomi, gli venner forse a poco apoco ad introdurre nel comun favellar: dimanierache senza essi non dovea parer loro di sapere altramente favellare: Ma e' ci fu di peggio, che mentre essi seguendo il predetto comunal proferir dell'altro volgo, mescolaro della propria mala proferenza, come si vede tutto di per chiarissima pruova: e della durezza de' barbarici suoni, guastando la purità de' latini Pronomi, vennero a pocq a poco a farsene questi Articoli, e alcune altre... particelle, che abbiamo, e che usiamo oggi noi nella nostra Lingua, come or'ora c'ingegnarem di fare apparire: facendo però in prima avvisato altrui, che ci converrà alcuna volta replicar molte cose, che nel precedente Trattato dette abbiamo, le quali ivi si dissero così in passando: onde altri non se ne dovrà prender maraviglia alcuna.

#### Cap. 1 L

Vendo noi mostrata la cagione, onde venuti sono gli Articoli nella nostra Lingua, resta ora, che mostriamo il modo, come de' Pronomi, o Vicenomi, che in volgar si dicono, della Lingua latina, si sien formati, e già si formassero essi nostri Articoli: ed appresso mostriamo l'uso di essi nel parlar nostro, secondo la diritta.

norma delle regole della nostra grammatica, cioè della Lingua volgare.. Diciamo adunque, che i Pronomi degli antichi, cioè latini, servienti al primo caso di tutte tre i generi nel numero del meno, sono questi: HIC, HAEC, HOC, ISTE, I-STA, ISTVD, ILLE, ILLA, ILLVD. Ora di effi si sono formati in parte i nostri Articoli in questa maniera, cioè; Che volendo quegli antichi de? tempi bassi, cioè dopo la venuta in Italia degli Oltramontani, e gli Oltramarini, o come amici, siccome que', che per lo più eran Cittadini Romani nati nelle provincie di diverse Lingue del Mondo, e soldati delle Romane legioni, e con esfe fatti venir dagl'Imperadori a Roma, e nelle... altre Città d'Italia, a cagione di porgere aiuto, e per difension di esse, come fra gli altri avemo per autorità di Cornelio Tacito dicente nel secondo libro delle Istorie.

Neque aut exercitus linguis, moribusque disso-

nos, in bunc consensum potuisse coalescere.

E nel libro torzo, parlando del sacco di Cremona, e dell'esercito Flaviano.

Utque exercitu vario linguis, moribus, cui cives, socii externi interessent, diversa cupidines, &c.

Questo quanto all'essere i Soldati di varie Lingue: quanto all'esser fatti venire a Roma, si vede per quel, che pe scrive il medesimo Tacito nel secondo libro predetto, ivi:

Postremo ne salutis quidem cura, infamibus Vaticani locis magna pars tetendit, unde crebra in vulgus mortes, & adiacentia Tiberi Germanorom, Gollerunque obsoxia morbis corpora, fluminis opiditas, & altus impatientia labefecit.

Parlando dell'efercito Vitelliano venuto con lui a Roma: ovvero venutici, come nemici, per danneggiarla, come in particolar furono i Goti, e quelle altrettante, e si diverse generazioni di pessimi barbari; volendo, dico, gl'Italiani nomini di quella stagione dimostrar, per esempio. un luogo particolare, e determinate d'alcuna cofa, in vece di dire, HIC, come puramente dicevano i più antichi, e dir si doveria, essi barbaramente veniva forse a proferire, ICHI, come pur barbaramente fanno oggi alcuni, mentre leggono il latino, proferendo nel fine quelle lettere, che i Latini chiamano mute, come se elle fossero consonanti, e come se esse consonanti si proferiscono nel fine, come è a dire M, è lettera muta, e puramente si proferisce EM: ma barbaramente, e come dicevamo, che la proferiscono alcuni, si proferisce EMME, e così, ENNE, onde alcuni barbaramente leggono, e proferiscono AMMENNE, in vece di AMEN.

Or non bastando a quegli antichi di proferir l' HIC, ICHI, cominciarono ansora a lasciare andar via il primo I, e a dire CHI, del qual poi in. processo di tempo vennero a fare QVI, benchè in alcuns parti d'Italia (per non useir suora) si ritenga fin oggi il CHI, e spezialmente in Sicilia, e nel Regno di Napoli, e in alcuni luoghi di Lombardia, e nel Contado di Siena, dicendo non pur CHI, in vece di QVI, ma ancora CA, in vece di QVA, eCHISTO, e CHESTO, e CHILLO, H 2

e CHEL-

e CHELLO, in vece di QVESTO, e di QVEL-LO, ed altri fimili. Questo, che avemo detto. fi cava per una nostra congettura dall'universale. perciocchè troviamo, che d'intorno a que' tempi scrivevano IC, in vece di HIC, e alcuna volta HOCO, in vece di HOC, onde si sece OCO, e poi CO, che congionto con ESTO, ha formato COTESTO, aggiontovi il T, per fuggir lo sbadigliamento, che farebbe stato in COESTO. e le sopradette forme di parole si possono vedere nelle antiche iscrizioni, o Epitaffi de' Sepolcri loro in Roma, e fuora, come avemo esemplificato nel già detto nostro Trattato; e così anco scrivevan SOLE, alla volgare per SOL, alla latina: onde si ritrà chiaramente, che avevan cominciato a non laper più proferir le parole, per non laper proferir le lettere, proferendole in terminazion di vocale, in cambio di consonante muta. in quel modo appunto, che facciam noi: e che ciò sia vero, per maggior certezza, vogliam scriver qui due, o tre antichi Epitaffi, alcun de' quali posti non avemo nel predetto nostro Trattato. Ed in prima uno, che è in Milano nella Chiesa di San Vittorio in una grande arca di marmo di que-Sto tenore.

ARG. ET. SOLE ET. LVNA. PERIMA.
VERTVTEM. ET. GELORIAM. FELICE.
MARTINIANO. EREDES. FACOLETATEM.
VIVOS. SIBI. FECET. HOCO.

Nel qual, come si vede, è scritto SOLE, per SOL,

SOL, ePERIMA, per PRIMA, eGELORIAM, per GLORIAM, e FACOLETATEM, in vece di FACVLTATEM, e FECET, in cambio di FECIT, e finalmente v'è HOCO, in luogo di HOC; per non dir anco gli altri errori, che vi fono, per non fare a nostro proposito in questo luogo. Un'altro epitassio poco miglior di questo si truova fra molti altri simili in Roma nella Chiefa di San Paolo di questa forma;

A. IC. QVISCIT. CVTINVS. IN. PAGE.
QI, VIXIT. ANVS. P. M. XXS. M. S.
DIPOSITO. ONORIO. AGVSTO.
C. LAVRENTIVS. AMISVS.
DOLISI. SCRIBET.

Nel qual si riconoscon molte parole prette vol gari, e la nota del numero del cinque scritta, come si usa oggi fra' mercanti, e fra' volgari; ed oltracciò IC, in vece di HIC, e la particella. DE, de'Latini voltata in DI de' volgari, nella. parola DIPOSITO, e finalmente il cominciarsi di nuovo, secondo l'antichissimo uso de' Latini, a mutar la terminazione de' verbi della terza ragione di IT, in ET, nella parola SCRIBET, della qual poi gettato via il T, si sece SCRIBE, e mutato il B, in V, consonante, secondo la propria passione di quelle due lettere, si è fatto a noi SCRIVE. Ma questa nuova forma di terminazione di verbi era stata introdotta ancor prima, dachè in un frammento d'un altro epitaffio fatto nove anni avanti al precedente, ed il qual'è pure in H 2

Roma in Santo Agostino, si vede questa scrittu-

### --- LVCINA. IN. PACE. QVI.

#### VISSE. PL. M

---- P. C. BASILI. V. C. ANNO. ---- XXIII. DIPO DECEMBRIVM.

Per simigliante modo volendo coloro, che dicemmo, dimostrare alcuna particolar persona. (ed un'esempio basti per tutti) senza nominarla per lo proprio nome di effa, ma folamente per mezzo de' vicenomi a quella appropriati : e forse non... parendo loro, che il vicenome HIC, forse per Pambiguo, e dubbiolo fentimento, che non ha con HIC, quando è dimostrativo di luogo specificato, né ISTE, ne ILLE, bastasser per esprimer appresso loro quel, che noi ora diciam, OVESTI, e QVELLI, dovetter per maggiore specificamento cominciare a dire: ICISTV, o ICISTO, e. forfe aaco, ICILLV, o ICILLO, da' quali poi fi fece per la ragion detta di sopra CHISTV, o CHISTO: e CHILLY, o CHILLO, come proferiscono i Siciliani, e que' del Regno respettivamente: e poi QVISTV, e QVILLV, come dicono i popoli Hernici, e i Sabini intorno a Roma: e finalmente si fece, CHESTO, e CHEL-LO de'contadini Sanefi, e QVESTO, e QVEL-LO degli altri popoli non Tolcani: e tolcanamente QVESTI, o COSTVI, e QVELLI, o CO-LVI.

LVI, che serban più dell'antica Analogia, o derivazione. Questa medesima ragione è ragionevol presupporre, nelle altre voci del gener femminile, e nel numero del più. Così parimente di HOC-ISTVD, e di HOCILLVD neutri de' Latini si fece da prima OCISTV, e OCILLV, e poi CHI-STV, o CHISTO, e CHILLV, o CHILLO: ed appresso CHESTO, e QVESTO; e CHELLO, e QVELLO, per questa, e quella cosa. Similmente di ILLE, ILLA, ILLVD gittando via le prime fillabe, fecer forle GLB, GLA, GLV; o LA, LE, LV, e nel numero del più, fecero di ILLI, ILLAE, ILLA, GLI, GLE, GLA; 6 LI, LE, LA, benchè il segno del neutro non... servisse, perciocchè bastava solo quello del maschile, essendosi dismesso esso neutral genere; e poi si fece LO (del quale è stato ultimamente fatto IL, per perdimento della seconda sillaba. come di BELLO, e di OVELLO, si fa BEL, e QVEL) LA, LO, LI, o GLI, LE: benchè sia rimako ancora appresso alcune genti, e spezialmente appresso gli Abruzzesi, l'articolo GLV, e GLE, per LO, o IL, e LE, fecesi parimente di ILLIHVIC, per gittamento della prima fillaba, e per accorciamento delle akre in fe, e per gittamento del C, LVI: come anco per fimil modo di ILLI EI, si sece, LEI, e di ILLORVM si fece di prima ILLORO, e poi per gittamento della prima fillaba, LORO. Non è oltracciò dubbio alcuno, che di IPSE, o IPSVS, IPSA non si sia fatto ISSV, o ISSA, e ISSA, ovvero, EPSO, EPSA, e poi ESSO, ESSA, ed appref-HA

fo alcuni popoli, cioè Napolitani, per gittamento della prima fillaba di dette voci (come dicemmoin ILLE, ILLA) si è fatto, SO, SA, in vece di ESSO, ESSA, anco di QVIS, QVAE, si fece da prima CHICHE, e di QVINQVE, CIN-OVE, e di OVAESTIO, si fece appresso i Senesi CHESTIONE, e di QVAERO, appresso i Toscani CHERO, e di OVOD, secero eli antichi COD, del quale non ci siam serviti: perciocchè egli è dimostrativo del neutro : il qual noi come di sopra s'è detto / non abbiamo: ma ce ne ferviam folo in COTESTO, ed in alcun'altre. parole simili: Di CVM, è venuto CON, COME, benchè quest'ultimo sia venuto ancor da QVOMODO per tramutazion di QVO, in CO, e per gittamento dell'ultima fillaba, e per cambiamento di O. in E.nella fillaba MO: de' vicenomi HI, HAE, si fece da prima I, E, articoli del numero del più del maschio, e della semina: rimasti in uso appresso certi popoli del Regno colà intorno a Salerno, che dicono HVOMINI, e DONNE, in vece di GLI HVOMINI, LE DON-NE, se pure non d'HI, si formò il suddetto articolo I, ma d'I longo, che fu in uso appo i Latini prima che HI, e venne loro da EI, che significa il medesimo, che HI, onde nelle antiche iscrizioni de' Romani si truova spesso questo EI, in vece d'I longo, come più appieno mostrato avemo nel già detto nostro Trattato.

#### Cap. 111.

Vendo noi fin qui mostrata la natura degli Articoli, altro non ci resta ora per venire. al fin del nostro ragionamento, se non mostrar brevemente. e così per via di semplice discorso, non di pieno insegnamento (che non ha luogo qui) come regolatamente si debbano usar da noi nella nostra Lingua; lasciando per ora star di parlare altro dell'altre particelle, delle quali avem pure alcuna cosa nel precedente capitolo trattata... Diciamo adunque; che quattro senza più sono gli Articoli, che la Volgar Lingua adopera ad esprimere i suoi concetti, e particolarmente a dimostrar differenza di sesso fra maschio, e femina; e differenza di numero fra meno, e più. L'articolo, che dimostra il sesso maschile nel numero del meno, e propriamente LO, ma perciocchè tutte. le parole cominciano o da vocale, o da confonante: fu però necessario variar questo articolo del maschio: che quando ad esso segue voce cominciante da vocale, vi si lascia star LO: ma seguendogli appresso voce, che cominci da consonante, se le da IL, fuorche, quando quella tal voce, che segue all'articolo, è voce, che incomincia da S, accompagnato da una o più consonanti; come per elempio nel primo caso si dice, l'amore, l'ardire, l'odio; nel secondo si dice; il cielo, il fole, lo sdegno, lo strazio, e simili: ma non si potrà miga per contrario dire, che nol comportan le regole della nostra Lingua; il amore, il odio; nè lo cielo, lo sole; nè il sdegno, il strazio, e simi-

li: Ma due cose sono intorno a ciò da sapersi: l'una che, siccome troviamo usato dal Petrarca nelle sue rime, si può ne' versi dar l'articolo LO quattro voci fenza più, d'una fola fillaba per accorciamento, o per ristregnimento della vocale ultima, o per sostentamento di essa nella voce seguente: e comincianti da consonanti. a cui non fia anteposto l'S, e quelte sono QVALE, CO-REMIO, e BELLO, e questo, siccome insegna un gran valentuomo del nostro secolo, in questa forma; cioè QVALE, o per via di gittamento. della vocale ultima; lo qual per mezzo questa oscura valle, o per via di sostentamento della voce seguente, lo qual in forza altrui presso all'estremo, o cuore per via di gittamento ; Manon in guifa, che lo cor ft stempre, e mio, pet via di ristrigentimen. to di due vocali in una fillaba : lo mie cor. chevivendo in pianto il tenne, e Bello, per via di gittamento della fillabalo, effendo nondimeno traposto cui, tra lo, e bello: e pià colei, lo cui bel viso adorno. Ma non perciò veggo, che il Petrarca. abbia usato lo, in compagnia di queste quattro voci per altro rispetto, se non per accrescere. spargendo alcun vestigio dell'uso antico di questo articolo, dignità alle sue rime, quantunque lo dinanzi a quale, e li, dinanzi a quali, fieno tutto pieno nelle prose del Boccaccio: fin qui quel valentuomo. L'altra cosa da sapersi è, che benchè poco addietro abbiamo detto, che a quelle voci, che incominciano da vocali, si dà l'articolo LO, onde per caso si dirà lo amore, lo effetto, lo imitatore, lo ordine, lo ultimo, egli è nondimeno

da avvertire, che qualora questo articolo è posto dinanzi a parole, che comincian da vocale, & getta la vocale di effo, cioè l'O, e col segno dell' apostrofo dopo l'L siscrive, e si dice; l'amore, l'effetto, l'imitatore, l'ordine, e l'ultimo, Venendo ora agli Articoli delle voci femminili, cioès LA, nel numero del meno, e LE, in quello del più è da sapere, che questi due articoli del sesso feminile (come anco LO del maschile) posti così nell'un numero, come nell'altro dinanzi a parole comincianti da vocali, alcuna volta perdono le vocali loro, dicendosi per esempio, Pamico, P eccelfo, l'ingegno, l'oro, l'adito, l'aura, l'erba, l'ira, l'onda, l'uggia, el'aure, l'erbe, l'ire, l'onde, l'ugge: ed alcun'altra volta, quando le dette voci cominciano da IM, o da IN, gli articoli conservan la loro vocale, perdendosi l'I della parola suffeguente . dicendosi , la 'mperatrice , la 'mbusto, lo 'mperadore, la 'nvenzione, lo 'aganno, la infiammazione, lo infiammato, le impromesfo, gli 'mpedimenti, lo 'mbaftiadore, le 'nsidie, la mbasciatrice, lo 'ndovino, la 'ndovinatrice, ancorche si possa dire parimente, l'imperatrice, l'imbusto & c. E così ancora; Quando 'l pianeta, e. Quand'il pianeta. Benchè alcuni nieghin ciò poterfifare; forse non sapendone la regola, la quale insieme con altre simili saranno da noi appieno trattate nella noltra Grammatica della volgar Lingua, la qual piacendo a Dio, tosto daremo in luce. Alcun'altra volta si conserva la vocale dell'articolo, ed anco quella della voce cominciante da esta, salvo, se ella non cominciasse da I, che allora

lora la perde, come di sopra è detto; onde dires mo; gli amori, gli eterei, gli odori, gli alivi gl'Indiani. E questo avvienne, perciocchè qui i quattro dittonghi comincianti da I, ciò sono, IA. IE, IO, IV, fi trovano nel congiognimento degli articoli sopradetti colle sopradette parole, o simili, secondo la natura loro in una sillaba; onde non viene a far, che la voce, alla quale ella è accompagnata, abbia più fillabe così, che ella naturalmente non ha per se: laonde per caso. tante sillabe ha questa parola amore, senza articolo, quante ne ha con esso, quando si perde la vocale, e dicesi l'amore: ove se non gittandosi via la detta vocale, si dicesse lo amore: verrebbe a farla crescere di una sillaba, come altri può sentire: e per questa cagione è necessario gettar via la vocale dell'articolo, conservando quella della voce, colla qual s'accompagna. Or di tante fillabe è questo verso del Petrarca;

L'arbor gentil, cb'i' forte amai molti anni coll'articolo, di quante è senza esso, dicen-

dos;

Arbor gentil, ch'i' forte amai molti anni Ma se si dicesse;

Lo arbor gentil, &c.

E se si proserisse l'articolo intero, verrebbe ad

effer di dodici fillabe.

Da questi tre casi in poi, qualora convenisse gittar via la vocale, o dell'articolo, o della voce, la ragion vuole, che si getti più tosto quella dell'articolo, che l'altra; sì perchè ne' nomi composti di due voci è impossibil, che si getti via

Ja

ha vocal della voce posposta, come si vede in... ben'avventurato . mal'ombra , brun'oro , e fimiglianti ; e sì ancora per cessar la difficoltà di saper qual vocale fi fia gittata via, o quella dell'articolo, over quella della voce; essendo più agevole a sapere, quale si sia perduta, perdendosi quella dell'articolo, che non sarebbe, se si perdesse. quella della voce; nella qual possono trovarsi più vocali diverse fra loro; onde spesse volte potrebbe di leggiero mostrarsi dubbio sentimento in esse parole a chi ascoltasse, o leggesse: il che è per ogni modo da cansare. Laonde non dirassi , la mica, ne la mulazione, ma sì, l'amica, e l'emulazione. Di questi articoli, LO, LA, LI, LE, seguendo consonante, servono atutti i casi, suorchè al primo, ed al quarto, che in quel caso nel numero del meno, e nel sesso maschile serve loro Particolo IL; perciocchè si dirà bene l'amore. dell'amore, all'amore, dall'amore: ma non già fi dirà lo caldo, dello caldo, allo caldo, dallo caldo; ma sì; il caldo, del caldo, al caldo, dal caldo, E se si trova scritto per lo petto, e per lo corci. questo avviene, perciocchè niuna proposizione disacconnata va giammai innanzi, se non all'articolo LO, onde ritrajamo due cose, l'una, che non si può dir per il; l'altra, che Del, Al, Dal, Col, non vengon per ristregnimento di De il, A il, Dail, Coil, e per conseguenza, come pure n'ammaestra il già detto Valentuomo, dicendo cos) :

ll, non è articolo, fe non di due cafi del numero del meno, feguendo confonante, e non di tutti, co-

me presappone il Bembo: e che Il, non lascia la ... vocale sua addietro dopo le vocali delle preposizioni A, DA, CO, ne fi dee scrivere, Da'l Cielo, de'l Cielo, co'l Cielo: ma dal Cielo, del Cielo, col Cislo. E non è de trapossare senze notarlo un'altro errore del Bembo, il quale non riconosce differenza viuna tra gli Articoli, a' quali vada avanti preposizione disaccentata, o preposizione accentata, e pure v'è evidentissima; conciesiacosachè proposiziose difaccentate nan vado aventi se non all'articolo Lo, come abbiamo detto, e apparirà aucora in. Per, & IN, von dicendessaltramente, che Perlo, o fagnisi, o non feguiti vocale, nè dicendofi altrimenti, che Nello, seguendo vocale, o S, accompagnata da confenente, e Nel, feguendo conforante . Ma la prepofizione accentata zon na quanti, fe wen all'articolo Il, seguendo consonante, ne I si des poter perdere : Perviocabe cost si dee dire ; Sa il fiume, & luverso il monte, e non su'l fiume, O Inverso 'I monte, come si farebbe, l'esercito passo il fiame: & vide il monte: e non l'esercito passò 'l fiume ; & vide 'l monte : contuttoche fimile ferittura fi truovi peravventura in alcuni libri qusichi, o per errore, o per dimostrare in verso il numero delle fillabe, & non perche così dirittamente si debba scrivere.

Ce ne pattarem ora a gli Articoli del numero del più, esì diciamo, che il numero del più maschile ha per articolo I, e nelle rime ancor li, solamente nel primo, e nel quarto caso, come si diffe, quando non siegue vocale, o S, accompagnata da altra consonante; che in tal caso il suo

articolo è Gli, per le ragioni, che dagli altri sono compiutamente state dette; ancorchè io sia di parer, che si possa (e forse con men durezza, della qual la nostra Lingua è nimicissima) dare ancora l'articolo li , quando esso articolo è antiposto a voce cominciante da S, accompagnata da altra consonante, quantunque non sia in uso appo gli Scrittori antichi, ma solo appresso alcuni de' moderni : nè ci sia ragione alcuna in contrario, perchè non si possa, o non si debba usare. Negli altri casi la nostra Lingua suole per lo più lasciar gli articoli nella penna, o nella voce, e far sentis folo le preposizioni, come per esempio dicendo: De' fiori, a' fiori, da' fiori, ne' fiori, co' fiori, pe' fiori, e simili. Ed il numero del più feminile ha per sue articolo le, il qual si dà anco a certe voci, che à par, che sieno più tosto neutrali, che altramente, e queste sono, braccia, dita, ciglia, ginocchia, membra, vestigia, risa, letta, fila, e simili: ed alcune altre voci antiche, come sempora, luogora, corpora, gradora, ortora, pratora, arcora, latora, biadora, ramora, borgora, capora, e fimili, delle quali tutte non c'è rimalta in uso, se non la prima, e l'ultima, dicendos, le quattro tempora, ed il ponte di quattro capora; onde si vede, che questi nomi neutri si sono partiti fra loro gli articoli: che nel numero del meno si servono dell'articolo del sesso maschile del numero del meno, come il dito, il ginocchio, il ciglio, il filo, il letto, il vestigio, il riso, e simili: e nel numero del più si servon per lo più dell'articolo del sesso feminile del numero del più, dicendosi;

le dita, le ginocchia, e simili: ancorche si servan non meno di quello del sesso maschile, dicendos. i cigli, i fili, i letti, e altri tali, come è noto a ciascuno. Ora gli articoli del numero del più del sesso maschile dovevano in un certo modo esser questi, cioè; Deli, Ali, Dali, con li, o colli; ma l'uso ha ottenuto, che gettandosi via li, e l' ultimo lli, si sia detto, e si dica; De', A', Da', Co'. E se ci ricordaremo di quel, che si disse di sopra, quando si parlò del Per lo. si conoscerà, che non si può, nè si dee scrivere, Dei, Ai, Da i, Coi, nè quando segue vocale, nè anco quando segue consonante, o sieno tutte l'altre, o sia l'S, in compagnia d'altra. E questo per ora basti aver detto degli Articoli della nostra Lingua.: veniam'ora ad alcune altre particelle di essa.

## Cop. 1V.

E Ssendosi mostrato, come gli Articoli si accompagnavano colle parole, conviene ora mostrare, come s'accompagnin con alcune altre particelle della nostra Lingua. E primieramente è da sapere, che gli Autori antichi della volgar favella usarono indisferentemente, in compagnia di tutti i nomi, o seguendo, o non seguendo vocale, l'articolo so, di che è rimasto più d'un vessigio nelle opere volgari del Boccaccio, ed in quelle del Petrarca, (enel Convivio di Dante è sempre così,) ed in quelle de gli altri Scrittori volgari più antichi di loro, come di sopra a suo luogo si è per esempio mostrato. Oltracciò egli è da

à da saper, che congiognendosi questi pronomi. MI, TI, CI, VI, SI, GLI, e se altri ce ne sono finienti in I, con alcuno degli articoli LO, LA, LI. LE. la detta lettera I si tramuta in E: dicendosi per esempio Me lo, me la, me li, me le: te lo, te la, te li, te le: Ce lo, ce la, ce li, ce le: Ve lo,ve la, ve li, ve le; Selo, sela, feli, fele: Glelo, glela, gleli, glele, ancorchè quest'ultimo appresso il Boccaccio si trovi posto sempre per tutti quattro gli altri della. fua schiera, (non so con che ragione) il qual uso oggi è dismesso: E negli altri tutti, per causar l' ambiguità, e'l dubbio che potrebbon recare altrui alcune delle predette parole, si possa dire, e si dica lo mi, la ti, lo ci, lo vi, lo si; la mi, la ti, la ci, la vi, la siz le mi, le ti, le ci, le vi, le si, e l'ultimo rimanga sempre immutabile. Ma egli è da avvertire: che seguendo appresso i predetti Articoli, cioè que' del sesso maschile, e del numero del meno alcuna voce, che incominci da confonante. che non fia S, accompagnata da altra confonante, si può lasciar la lettera O, dell'Articolo, e dire Mel, tel, cel, vel, fel, glel, e simili; onde siritrà, che anticamente dicendosi Delo, alo, dalo, collo, (fatto di) conlo, come appresso il Petrarca d'Iscussia si fece Iscustila, avvenne per quel, she di sopra detto si è, che poi si disse Del, al, dal, col: e però non si dee scrivere me'l, te'l, ce'l, ve'l, fe'l, gle'l, altramente bisognarebbe scrivere ancora A'l, de'l, da'l, il che similmente non è ammesso. Si ritrà ancora dalle predette cose, che si dee scrivere Glelo, o glel, non glielo, nè gliel, coll'I, avanti all'E, perciocchè vicne da Glilo, cambiata l'I, in E, come di sopra si è mostrato.

Resta ora a dire di PER, ed IN, i quali colla. gionta dell'Articolo maschile del numero del meno dovevano fare Per lo, o seguendo consonante, o vocale: benchè alle volte si sia detto, e dir fi possa Pel, fatto peravventura di Pello, per tramutazione di R, in L, (come di vederla appresso il Petrarca si sece vedella) e poi per gettamento di lo, come di Bello si fece Bel, e simili, seguendo consonante non cominciante da S, nè accompagnata da altra consonante: ed IN, dovea fare is lo: ma ne fu fatto Ne lo, ancorchè l'uso ottenuto abbia, che nelle prose si dica mello, per due l. feguendo vocale, o S, accompagnata da confonante: e Nel, seguendo alcuna consonante, nel numero del meno del sesso maschile: quanzunque Dante abbia sempre usato Ne lo, ne la, ne li, ne le: onde ritraiamo l'antica forma, ed origine di dire Ne lo, se la, se li, se le : e non sello, nella, nelli, nelle.

Di Per lo, o Pel nel numero del più nel sesso maschile solamente si sece Per li, ed alcuna volta ancora Pe, che da Pelli si sece per gittamento di si (come di con li si sece colli, e poi co) come appare appresso il Boccaccio istesso, non potendosi dire Pe;, come si è detto di Ai, dei &c.

Così ancora di Ma, ed II, e di Se, ed II, non feguendo vocale, nè voce cominciante da S, ac-compagnata da altra confonante, si fece per gitzamento dell'I, dell'articolo Ma I, Se I, non potendosi fare M'iI, nè S'iI, (nol comportando l'ac-

cento acuto, che è in Ma, ed in Se) il qual rifiregnimento di lettere non vien però a far minor numero di fillabe; perciocchè tanto è longo per caso questo verso;

Mal vento ne portava le parole;

Quanto quest'altro;

Ma il vento ne portava le parole:

E così ancora della medefima longhezza è scritto, e proferito così;

Se il dolce sguardo di costei m'ancide, Che è questo scritto, e proferito così;

Sel dolce Iguardo di costei m'ancide. E fin quì abbastanza sia d'aver sopra ciò ragionato.



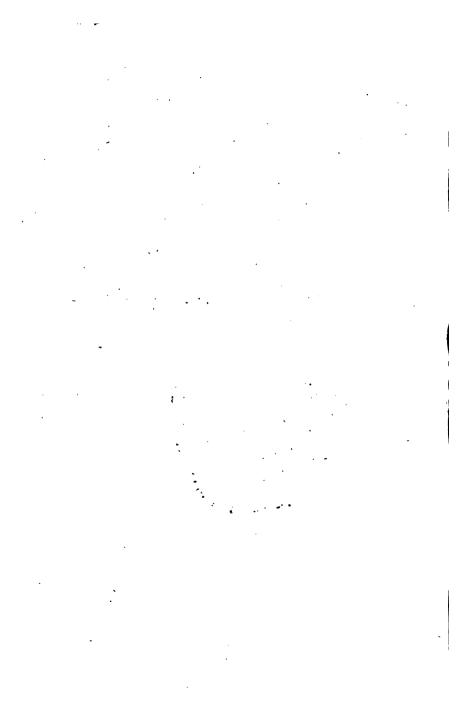

# LORIGINI

DELLA
TOSCANA FAVELLA

PER

## CELSO CITTADINI

Lettor pubblico di essa nello Studio di SIENA, e Censore perpetuo della medesima nell'Accademia de' Filòmati. .

المام التي المسلم المواجعة المسلم التي المسلم المواجعة . . . . .

1

.

\*\*\* 

Commence of the Commence of th

## Al molto Illustre, e molto Reverendo Signor mio Osservandishmo

### ILSIGNOR

# FABIO SERGARDI

Gentiluomo Romano, Nobil Sancse, ed Accademico Filòmato.

## CELSO CITTADINI:



Cco, o virtuosissimo Sig. Fabio, in queste poche carte, ed in breve ed umil sermone piana-

mente raccolto tutto quello, che io con diffuso parlare, ed in molte Lezioni, s spezzatamente bo già nel continuato I 4

Spazio di sei anni interì in questo generale Studio di Siena pubblicamente leggendo, ed insegnando mostrato. Le quali cose siccome io bo riputate sempre molto degne di rimanersi in perpetue tenebre sepolte, così per mia libera deliberazione preso non mi sarei giammai carico alcuno di ridurle in forma di giusta, ordinata, e distinta operetta come V. S. può veder, che tutta vergognosetta le comparisce ora davanti, se dalle molte esortazioni, e dagli stretti pregbi di molti, anzi di quasi tutti gli amici, e massimamente fra gli altri da que' di Lei (a' quali semplicemente disdir, non che oftinatamente mancar, torto non picciol far mi sarebbe paruto, e veramente fatto averei) dalla mia prima deliberazion rimosso, bo disposto di far non quello, che volevio, ma si pur quello, che a loro; ed in particolare a Lei piaciuto è, che per me si faccia: Or comunque l'opera mia sia (che pri-

va affatto d'alcun valore esser non può, assicurandomene assai il parere specialmente, e'l giudizio di V. S. da me, e da ciascun altro per chiara pruova conosciuto esser molto fino, e di non lieve. peso, e particolarmente in così fatte materie) Io vengo per mezzo di questamia lettera, facendone allegro presente alla molta cortesia di Lei, a dedicarglela per una perpetua testimonianza della buona, e leale amicizia nostra, e dell'obbligazion, che io le tengo, e di tenerle fo professione aperta del favor segnalato, che V. S. insieme cogli altri nobili suoi compagni continovo degna fare all'umili mie Lezioni dell'onoratissima sua persona; essendo Lei d'ogni buona, e bella letteratura a maraviglia ornata, e di tutte quelle più nobili virtù, e più rare, che in vero Gentiluomo (come Ella per ogni qualità esser si riconosce) possan trovarsi, e per qualsivoglia cagion richieste sono, e si con-315M-

véngono: Ma non volendo misurar l'umanità sua, e la mia propria natura,
che sa pur V. S. quanto in me libera, e
schietta sia; non istarò a distendermi in
ciò più oltre, che per dire il vero, mi
mancarebbon di molto le sorze prima,
che per me s'adempiesse pure alquanto
il dover mio, non che all'intero mio obbligo in modo alcuno io sodisfacessi giammai. E però facendole riverenza le prego da DIO il colmo d'ogni più umana
felicità: E le bacio caramente le Mani. Di Casa mia di Siena il di primo
d'Aprile giorno del mio Natale nel
1604.





## DELL' ORIGINI

D E L L A

## TOSCANA FAVELLA

D 1

## CELSO CITTADINI

PROEMIO.

Onciofiacofache per gli andati tempi alcuni stati ci sieno, e peravventura ancor'oggi alcun'altri se ne trovin, che sorse, e senza sorse non sapendo più oltre, e da falsa imagi-

nazione ingannati abbiano opinione avuta, ed abbian, che la volgar Lingua, colla qual noi tutti, e Italiani, e Franzesi, e Spagnuoli parliamo; venuta sia, e nata pure a caso, e per conseguenza ancora a caso cresciuta sia, e da primi Scrittori di lei stata messa in uso: il che a noi per verissimo ragioni e ben serme, non esser niente vero, an-

zi pur tutto il contrario apparendo, cioè, ch'ella da prima fotto certe, e determinate regole forma prendesse, e sostanza, ed appresso da ciascuno usata fosse: egli mi è stata non solamente degna, ma necessarissima cagione, oltre all'affezione, all'onore, ed alla riverenza, che da me insieme con gli altri tutti d'Italia alla materna Lingua ragionevolmente portar fi dee, e fi porta: ma molto più ancora per le particolare obbligo; in che io, oltr'a tutti gli altri, stretto, e di mio proprio volere ancora posto mitrovo, essendo io dal Serenissimo Gran Duca di Toscana graziofamente deputato a legger pubblicamente nell'onoratillimo Studio della nobilissima Città di Siena, e leggendo ad insegnarvi la Toscana favella, parte migliore, anzi fior purissimo d'essa volgar Lingua; m'è stata (dico) necessarissima cagione, che io tolta mi sia questa impresa di compilare il presente Libretto, nel qual m'ingegnarò, giusta mia possa, di venire apertamente mostrando, e con ogni brevità possibile l'intensione mis intorno a così fatta materia: Dico adunque: Che.

# Introduzione all'Opera. Cap. la

Hiara cosa è, che le voci tutte, cioè le parole della nostra Lingua hanno origine, e (per
dir così) scaturiscon principalissimamente dalla.
Latina; ed appresso (benchè in assai picciola parte) da alcune altre ancora, cioè dalla Gotica.,
dalla Longobarda, e da altre Lingue barbare,
ed anco dalla Greca, dalla Tedesca, e dalla.

Pro-

Provenzale, come per chi diligentemente andar vorrà confiderando; se ne potrà (quantunque non fenza gran fatica) venire alla fine in ricoposcenza. Ora alcune delle sopradette parole leci fono, le quali venendo, per esempio dalla. Lingua latina nella nostra, vi trapassano, o tutte intere senza niente niente alterarsi in parte alcuna, come è; Luna, Porta, Vita, Rofa, Terra, Ippolita, Lucrezia, Camilla, ed altre: ovvero elle s'alterano, e si tramutano, od in tutto, cioè; non riferbando fillaba alcuna della loro origin latina : come per esempio di veges, nome latino vienbosse. dal festo caso d'esso (dal qual sesto caso de' nomi si formano quafi tutti i nomi volgari:) cambiando I, v, consonante di veg ete, in B, e l'E, susseguente in O, e gittando via la sillaba ge, anzi in ve t, trasformandola secondo la propria passiope, o proprietà della nostra Lingua in simili formazioni, che fra gli altri, di frigidas si fecefreddo per la ragion suddetta, di pileus, si fa capello, di Ægiptius, ghezzo, di gilvus, giallo, di cavea, gabbia, di fictilis, vettina, e simili altri. O veramente elle si tramutano in parte: nel che esse hanno più, e diversi gradi, di alterazione, e di tramutazione; perciocchè elli sono, o di minore, o di maggior diversificamento. Del minore sia l'esempio in questo nome latino, aqua; che altra alterazion non vi si sa, se non d'aggiogner dopo la prima a, la lettera C, e dando certa forza al 2, formarne in volgar nostro, acqua. E minor tramutamento ancora si fa in quest'altro nome, Roma, cioè so-

lo di cambiar l'O aperto del latino, in o, chiuso toscano. E così ancor in questo nome, rese, latino cambia l'É della prima, equell'anco della seconda fillaba d'aperto, che v'è in quella Lingua, in chiulo della nostra. Il maggior tramutamento appare, (fra gli altri vocaboli) in quelto avverbio volgare, affai; il quale accresciuto in principio, ed alterato, ed anco isminuito in fine . anpena riconoscer si lascia, che egli da satis, latino ne venga. Queste altrest, che cost s'alterano, e tramutano più, o meno, ricevono un'altro ripartimento: perciocchè, od elle creson di fillabe: e questo avvien loro, od in principio, come di signum, che se ne fa insegna: e di penè, che a pena le ne viene a fare: Od in mezzo, come di sculptus, che se ne fa scolpito, e di raptus, rapito, e di captus, chiappato: Ovvero in fine, come di Easar, Leo, Crum, Amor, Sol, Scipio, Sal, & Quies; che Cefare, Leone, Croce, Amore, Sole, Scipione, Sale, e Quiete, se ne fanno. O pur'elle scemano di fillabe, equesto pure si fa, od in principio, come d'abfentia, che se ne sa seucorche nelle Soritture antiche a penna, e spezialmente nelle lettere del Beato Giovanni Colombini, che si trovano appresso il Signor Giulio Cesare della istessa Casa. ed onoratissimo germoglio d'essa, sitrovi scritto fentia, secondo la primiera derivazione; come di presentia latino, si sa in volgare presentia, e per ristregnimento di lettere più toscanamente, e secondo una certa propria passione di così fatta sillaba tia, e confervando la proferenza latina, ed an-

co volgare d'essa di suono mescolato di s, e di z, fi fa presenza, come anco di Constantia, Costanza : di Clementia, Clemenza, e fimili altre. O scemano in mezzo, come di calidus, digitus, involutas, e folutas, che ne riesce caldo, dito, involto, e sciolto: e così anco viginti, triginta, quadraginta, ed altri tali, che vinti alla Sanese, e venti alla Fiorentina, per e, chiuso, trenta, quaranta, e simili partoriscono: Ovvero fi diminuiscono in fine, come sextarium, che fa staio, e dies, e mOdO, che ne riesce di, e mò, e tali altri. O veramente ellenè crescono, nè scemano di fillabe, come Roma, Sena, Fabius, Iulius, Cellus (con le altre dette di sopra) efolimm, scribo, liber, lego, amo, bonoro, che fanno Roma, Siena Fabio, Gintio, Celfo, foglio, ferivo, libro, leggo, amo, onoro. E queste tutte ancora, od elle mutan le vocali sole, come summa, e lignum, e colamba, che fanno somma, e leguo, e colomba, ovvero elle mutan solamente le consonanti, come: placere, e flatus, che fa piacere, e fiato, e fimiglianti. O mutano le vocali, e le consonanti insieme, come clavas, che fa chiOvo: e plumbus, piombo: e pluvia, piOva: e fluctus, fiOtto: e ne'Reali di, Francia, Flovius, Fiovo. O non mutano nè vocali', nè consonanti, come Lupa, rOsa, bElla, lavida, con mille altre tali, che fanno lupa, rOfa, bElla, lucida. Mutano ancora alcune. le consonanti per trasposizione, e non per trasformazione, come semper, che fa, sempre. Akre all'incontro per trasformazione e non...

per trasportazion lemutano, come ExEmplan. che fa EsEmpio, o EssEmpio: E di latro nasce... ladro: ed Exampliare, fa sciampiare, cioè allargare, usato più volte nel buon volgarizzamento degl. antichi Statuti della Città di Siena fatto nel 1210. R finalmente alcune altre ce ne sono, che secondo alcuni, per trasportazione, o trasposizione, e per trasformazione infieme mutan le consonanti. come pas Er, e mas Er, che fanno padre, e madre trasportato prima l'r, avanti all'e, e poi trasformato il t, in d, benche io estimi, che per trasformazion sola venga nella nostra Lingua: cioè come quasi tutti gli altri dal sesto caso latino patr &, e matr E, trasformatoli il t, in d, secondo una soave proprietà della Toscana favella, ed altre Lingue ancora. Or egli è da sapere, che tutte queste parole, generalmente parlando, e secondo, che altri molto prima dime(eziandio avanti che fosse la volgar Lingua latina d'oggi, qualunque ella fia, che più antica in iscrittura ci troviamo) nh'anno trattato: posson nascere, e nascon solamente da quattro Origini, o Fonti, 'o Scaturigini principali, che noi ci diciamo, ciò sono Natura, Ragione, Uso, ed Autorità. Ma noi per agevolar più, e più l'intelligenza di materia non ancor mai, (che sappiamo) trattata da verun'altro in volgare; e però discendendo a più particolar notizia, veniam distinguendo, e dividendo l'Origini della nostra Linguain più di quattro, cioè in dieci, dalle quali teniam fermamente la cagione avvenire, onde ciascun. vocabolo in Lingua nostra sia venuto, e proferito fia

fia, eproferir si debba, così, o così, e non altramente. E queste dieci Origini (inchiusevi le., quattro suddette) sono leseguenti, cioè;

I. Natura

. 11. Formazione

. 111. Derivazione

IV. Figura

V. Diversità, a Differenza

V1. Visato, o Consuctudine

VII. Affetto

VIII. Rappresentamento, o Contrafacimento

1X. Shandamento, ed

X. Autorità, e Barbaresmo.

Le prime nove delle quali risguardan principalmente la prima Lingua come più bella, più pura, più propria, e più regolata dell'altre: ed appresso hanno risguardo anco alla seconda; ma non
si stendon miga a formare i vocaboli della terza,
e molto meno ancora que' della quarta (delle quali tutte si parlarà a suo luogo) il che fars'appartiene solamente alla decima, ed ultima Origine, che
sono l'Autorità, e'l Barbaresmo. Ma venendo alla spezial dichiarazione delle suddette Origini, ci faremo dalla primiera, proseguendo poi di
mano in mano ordinatamente all'altre tutte.

## DELLA NATURA. Cop. 11.

Origin della Natura è così chiamata, perciocchè egli è cosa naturale, che la cosa prodotta ritenga in se, e dimostri qualche parte, o qualità del suo producente; e che il naturale qualche segno, e dimostramento faccia della natura sua: Per la qual cosa ogni volta, che la parola. volgar toscana riterrà qualche lettera di quelle, che erano nella sua natura; ovvero ne scambiarà alcuna nella sua vicina, lasciandosi tirar più tosto da essa sua natura, che dalla natura della sua forma propria si dirà quella tal parola proferirfi così per original sua Natura, o per sua naturale Origine, e non per propria formazione, nè per alcun'altro modo, come per esempio sia quelto vocabolo lettera, proferita dalla maggior parte per e, chiuso nella prima fillaba è senza. dubbio alcuno miglior prohunzia, che quella d'alcuni altri pochi non è, i quali per E, aperto ve la proferiscono; perciocchè ella nasce da lit Era in... Latino, trasformandosi l'i in e chiuso toscano, per la finiglianza grande, che quelle due lettere hanno l'una coll'altra infieme: Nè vale dire, che feguendo la propria formazion toscana, doverebbe proferiesi per E aperto; perciocche qualora. questa vocale E appo noi si trova coll'accento acuto fopra, e dopo lei feguono due t. ella fempre si proferisce aperta; come fra l'altre apertamente si riconosce in letto, petto, aspetto, rispetto, ed altri tali vocaboli. Similmente in toscano si dice colle, molle, Apollo, pronunciandosi sempre per O aperto; e d'altra parte bollo, pollo, ampolla, fatolla per o chiuso si proferiscono: il che non avvienper forma propria, effendo ella una. istessa in tutte le sopradette voci : Ma questo nasce, perciocchè letto, e quegli altri vocaboli nella naturale Origin loro Latina hanno l'E aperto, il qualo

quale in toscano conservan fedelmente: venendo effi da lettus, pettus, afpettus, e refpettus: e molle, colle, Apollo nella prima natura loro latina anno l'O aperto, che divenuti poi toscani lo conservan pur con sedeltà, come queglialtri detti di sopra venendo effi da mollis, collis, Apollo; laddove l'O in bollo, pollo, ampolla, e satolla. non nasce da o Latino, ma si da a (come que', che vengon da bullio, pullus, ampulla, e fatulla) il quale #, quando si trasforma in o toscano, (come fa nelle fudette parole) sempre si proferisce. chiuso; non essendo veramente l'u, (chi ben... li mira) altro che un'o chiuso, o si pur simigliantissimo ad esso, la onde appo i nostri antichi rimatori era fatto rimar con lo, facendo per caso risponder lui a voi: e lame a nome, e mifura ad innamora, e simili altri come in particolar leggiamo appo Dante Alighieri nel Sonetto, che incomincia; L'anima mia.

Dicendo: io veggio Amor ciò, che tu vuoi,

E piange entro quell'bor pregando lui .

E così nel Sonetto: Pietà, e mercè; fa rimar colui con voi, e con poi. Guido Cavalcanti nella fua nobil Canzone d'Amore.

In quella parte, dove sta memora, Prende suo stata si sormato come Diasan dal lume d'una oscuritate, Lo qual da Marte viene, e sa dimora: Egsi è criato; ed ba sensato Nome; D'Alma costume.

E Guido Giudice delle Colonne da Messina nell'altima stanza della sua Canzone.

Amor può disviare li più saggi;

E chi troppo ama, appena ba in se misura.

Più folle è quelli, che più s'innamora.

Con molti altri simili, a' quali per brevità mi riporto. Venendomene alla soluzion d'un nuovo, e forse non ancor ben chiarito dubbio; e ciò è; Qual sia miglior parlare sosse ovver sasse; e onde nasca nella nostra Lingua l'una, e l'altra voce. Intorno a che brevemente diciamo, non esser dubbio alcuno, che egli è buon parlar l'uno, e l'altro, e l'uno, e l'altro usato si trova dagli Scrittori, fraquali il Petrarca incominciando un Sonetto dice: S'io sossi stato fermo a la spelunca.

E più chiaramente ancora nel 4. Capitolo d'A-

more ivi;

Ne rallentate le catene, a scosse, Ma straziati per selve, e per montagne; Talche nessun sapea in quel Mondo fosse.

D'altra parte dicendo nel primo Capitolo del

Trionfo della Morte;

Hor qual fuffe 'l dolor , qui non fi flima .

E nel primo Cap. della Fama.

Poi quel Torquato, che 'l figliuol percusse:

E viver'orbo per amor sofferse

De la milizia, perchè orba non fusse

Con più altri esempj simiglianti. Or l'uno, e l'altro è parlare schietto, e puro; ma fusse è per formazion propria, e naturale, e fosse è per figura di cambiamento; imperocchè questi preteriti del Soggiontivo, e del Desiderativo si forman dal preterito del Dimostrativo per aggionta di due. S fra le due ultime vocali della prima persona: co;

me per esempio amas, fa amass: gouet, fa godefsi : vendei, vendessi : e partii, partissi : couservando in questo luogo la vocal penultima, la qual fitrova nel preterito dimostrativo: Così adunque nel verbo fostantivo sono, che è diseguale da fui per traponimento di due 8 si forma faffi: e questa è la sua formazione propria, e naturale: Maçome è formato fassi, allora per figura di cambiamento di fussi può far fossi, perciocene l'V. toscano è cotanto vicino di suono (come di sopra s'è detto) all'O chiufo, che spesse voite trapassa ineffo, come si vede la conducto, e conducto, in rabare Fiorentinos ed in robbare Samele in punto lun- mino for 20; s gianto pur Fiorentino; ed in ponto longo, e gionto medefimamente Sanele: e nello stesso caso nostro si fcorge la mutazion, che si fa dal Latino in Toscano, quando l'V; si truova davanti a due -8, come fra gli akri-appere in Tuffir, ed in Bawas Latini, the in Toscano se ne forma tosse, e boffo voltando l'V, in O chiufo fuo vicino.

· Similmente il Petrarea nella Canzon grande, descrivendo le sue Trasformazioni diste:

lo, perche d'altra vifta non m'appago, Stetti a mirarla, ond Ella ebbe pergagna.

Si potrebbe dubitare, onde ciò, avvegnachè flets latino si scriva per un T, solo, e setti volgar, che nasce da esso per due T, si scriva: al qual dubbio si può risponder, ciò non esser niente maraviglia in Lingua toscana, la qual si gode pur'affai del raddoppiamento delle consonanti, intantochè spesse volte avviene, che alcuna consonante nel Latino è sola, e poi nel volgar no-Κz

- Aro fe fa doppia, come fra gli altri si vede in FE-- 20, ed in Ego, i qua' verbi in Lingua toscana. fanno rEggo, e lEggo: Cosl fabEr, e fEbris fanno poi in volgar fabbro, e febbre, raddoppiando nella proferenza il B, come alcresì in altri esempi fimili si può chiaramente vedere, e come ragio--narem poi più appieno, convenendoci ora figir di rispondere alla replica, che far si petrebbe a. quel, che teste detto avemo, e ciò si è : Che avvegnachè la suddetta regola, o ragion si ritrovi vera in alcune confonanti, como è il B, ed il G. e peravventura qualcun'altra; non per ciò così fatta offervazione si ritruova esser vera nel T. conciolieche ne mutat . ne ingratus . ne verun' altro participio come amatas, paratas, ornatus, auditus; nè i verbi proprj, come saluta, disputo, invito, raddoppiano il T, trapassando in Toscano. Che più l' nè questo luogo proprio del preterito, il che si vede per esempio in potui, il qual non sa pottei con due T, ma si potei consuo. Oltreacciò il T.a' Tofcani è paruta fempre lettera dura, ed afora, per le qual cofa effi hanno sempre studiato di torla via come vediamo in Piêtro facendone Pi Bro 3. ovver di voltarla in altra lettera, re spezialmente nel D, come in particular fi vede in pat Er, mot Er, ImpErator, ed altri tali del sesto vaso, de qualis'è fatto padre, madre, Imperadore, e simili altri, più tosto, che essi abbian voluto per una porvene due;e tanto più ciò parea lor dovere, quanto nella prima fillaba... di questa parola steti latina viè il T. laonde non era bene acurescervene anco un'altro, e dire setri, come altresi non vollero in dEdi verbo fimigliante raddoppiare il D, e dire di Eddi, ma ve lo posero solo, come fra gli altri fece il Petrarcain quel luogo della Canzon del Prato ameroso;

E 3? dolce idioma

Le diEdi; ed ses parlar tauto foave.

E Dante prima di lui nel lagrimoso lamento del Conte Ugolino nel 33. Canto dell'Inferno.

Tra'l quisto de, e'l sesto i ond'io mi difidi Gid cieco a braveolar soura ciascuna.

E pure il D, è lettera dolce, e graditada' Tofeani, i quali bene spesso per maggior piacevolezza, e dolcezza del parlare piegano il T, in D,
come di sopra si è venuto esemplificando. A così satte dibitative proposte si può risponder; Che
non è vero; che nel T, ancora non si saccia alcuna volta il raddoppiamento, quantunque egli
nel Latino si ritrovi solo, come si può vedere in
catas, ed in totas, i qua' vocaboli hanno un T,
solo, e nondimeno in Toscano sanno gatto, e...
tatto con due E, benchè vi sieno molte altre parole, che ciò non sanno, egli non però nesegue,
che alcuna sar non lo possa, fra le quali una sarà
sterri, usata dal Perrarca in que versi.

E i piei, in ch'io mi stetti, e massi, e corsi lo, perche d'altra vista non m'appago: Stetti a mirarla, oud'ella chhe vergogna. Qual meraviglia chb'io, quando ristare

(Che così, cioè ristare, e non restare è da leggere, come dimostraremo altrove più appieno)

Vidi in un piè colni, che mai no stette. E con stetti vi sarà anco un'altro verbo simi-

gliante in quanto a' due T, non onesto in modo 'alcuno a dire. Oltracció se pOtni sa potei con un T, folo, e non con due, questo avvien, perche egli segue in ciò la sua formazion naturale. la qual non può scostarsi, nè variar dalla sua prima origine, come godo, che fa godei, e vendo, che fa vendei. Ma altra ragione è in stati: Laonde non è strana cosa, che vi si metta un'altra confonante, ficcome si mette nella sua origine a lEgo. ed a rEgo latini, che in volgar fanno, (come ho detto) lEggo, e rEggo, conciosacosachè la forma ripigliata sia libera come la prima forma, ovvero la prima origine. Che il T, sia duro a paragon del D, come si opponeva, lo confessiamo: ma non pertanto diciam, che quando egli è raddoppiato la Lingua toscana non l'ha per così duro, come quando egli è solo, di che segnal manifesto si vede in ciò, che ella lo trassorma bene spesfo in D, quando è solo, come vediamo in matre, che ne fa madre, 'ed in pietate, ed in virtute, che ne fa pietade, e virtude, e pur nondimeno, quando egli è doppio (che per la ragion suddetta tanto più far lo dovrebbe) non lo trasforma giammai in D, come fi vede in afciatto, tretto, fette, fieto, fosto, rEtto con mille altri tali. Nè paia strano, che la nostra favella non patisca alcune consonanti sole, e poi le pur patifica doppie. Medesimamente è cosa chiarissima, che la prima, e pura Lingua toscana non ammette due R, in due fillabe continovate, se già non venissero per forma di nome, o di verbo, (il che come avvenga fi mostrară poi a suo luogo ) onde nasce, che

che non si dice raro da rarum, ma si rado. Per maggiore intelligenza di che diciamo, che treragioni fra l'altre ci sono, per mezzo delle quali si può provar tale osservazione, cioè l'autorità degli Scrittori, e massimamente del Petrarca, come più manisesta, e più alla mano. La natural proprietà della nostra Lingua; e l'uso del parlar Toscano medesimo. L'autorità del Petrarca, oltr'agli altri luoghi, appar nel Sonetto. Se l'onos rata fronde, ivi.

Sotto 'l più ardente Sol, com'io sfaville Perdendo tanto amata cosa propia. E nel cap. 2. del Trionfo d'Amore;

lvi'l vano amator, che la sua propin Bellezza desiando, su destrutto

Povero fol, per troppo averne copia. Il che il Petrarca non fece poeticamente, and -zi perciocchè così richiede la natura della prima Lingua Toscana, la qual, come è detto, nelle parole fimplici, e dove non è derivanza, non paaisce in due sillabe continuate due R, con tramezsamento d'altre lettere, per la qual cosa qualora una parola latina avendo due R, così fatti, trapaffava in Toscano, ne lasciava uno, o lo cambiava in alcun'altra lettera. Di qui è, che essi non dicevan, proprio, nè proprietà per ischifare... quel ripigliamento del R, in due fillabe continovatamente suffequentes. Il medesimo fecero in pErEgripus, rEtro, aratram, prora, c rarum, ne? quali tutti erano i predetti due R, e di pErEgrinus fecero pellegripo, ponendo due Il, in vece del

del primo R; di rEtro fecero dietro voltando l'R, in D; di aratrum, arato, ovver'anatolo, mutando il secondo R, in I; di prora fecer proda; di rarum formarono rado, il secondo R, parimente cambiando in D, e così ancora di alcuni altri vennero a fare. E si può vedere, che quando la Lingua muta il primo R, ordinariamente contracambia esso R lettera dura con due altre settere più tenere; e però pErEgrinus sa pellegrino, voltando l'R. in due LL, e retro sa dietro, volgendo esfo R, in D, e in I, liquido; l'uno; e l'altro de qua-

li hanno in se tenerezza.

Or ripigliando da capo è da notar, che si disse dove non è derivanza, perciocchè per virto di formazione tali R, si posson ripigliare sensa cambiarne alcuno, come di aro, pErEo, e faro si forma nell'infinito arare, perire, e furare col ripigliamento della detta lettera R, in que fillabe continovate. E si disse ancora con tramezzamente d'altre lettere, come id proprio, e in proprietà, e in peregrino, perciocche quando elle fossero una senza mezzo dopo l'altra si ricevon comunemente.... come vediamo in arra, fErro, guErra, tErra. e per formazion ferrare, interrare, e fimili . Oltracció l'ufo comune del parlar puro, e schietto di Tofcana, dove gli Uomini volgari, e idioti. e le Donne, così que' d'entro, come di fuore. delle Città dicon puramente propio, e propiamente , è non proprio, nè propriamente; e pellegrino . dietro, arato, proda, e rado, e non peregrino, drietro; aratro, prora, e raro. E se pure alcun v'è, ché dica proprio, e quegli altri suddetti alla... latina

latina, ciò avvenir può, che egli avrà il parlar corrotto da quel, che ode continovo da alcuni lette--rati, i quali facendofi falfamente a credere di parlar meglio, s'accostano quanto possono il più, e fenza discrezione alcuna al parlar latino, enon. s'accorgon, che ne vengon però a guaftar fieramente la purità, e la schiettezza della nativa loro Lingua, cioè della Toscana. Che in diEdi non. fi raddoppi il D. effendo ella pur lettera dolce, e piacevole, la cagion teniam, che sia questa: Che tale elemento al contrario del T piace più folo, che raddoppiato: laonde nelle parole femplici, e non composte radissime volte i Toscani la raddonpiano: anzi talora che nel vocabol latino è il D. doppio, nel passar poi in Toscano si volge l'uno di essi in alcun'attra lettera, come si riconosce in rEddo, che venendo in Toscano se ne sa rEndo. voltando l'un D in N per ischifar quelraddoppiamento. Or'egli è da sapere, che fra tutte l'altro lettere consonanti, che nella Lingua toscana hahno dolcezza, gli Autori di effa Lingua hanno giudicato, che il D sia oltramodo dolce; per la qual cofa ella volentieri l'ha abbracciato, e maffimamente in vece del T, il quale ha riputato esser più duro, il che fi dimostra in molte parole nel trapasfar . che elle dal Latino fanno nella nostra; e fra l'altre mas Br, pus Br, latro, pats Ouus, Imp Erator, che in Tolcano fanao madre, padre, ladro, padrone, Imperadore. Il simile si conosce in etade, boutade, pietade, libertude, questade, bestade, diguitade, ed altre tali non poche, le. quali da' Poeti, ed affai più da' più antichi per fer-

Š

fervire alla rima, o per altro vengono alle volte ritirate alla origin loro latina, e proferite per T, come fra gli altri fece il Petrarca nel primo Capie tolo del Trionfo della Morte in que' terzetti.

Nessan di servità giammai si dolse, Ne di morte, quant'io di libertate, E de la vita, ch'altri non mi tolse.

Debito al mondo, e debito a l'etate de prima y

Ne a lei torre uncor sua dignitate,

E nel Sonetto, Già defiai.

Or non odio per lei, per me pietate Cerco: the quel non vo; questo non possa, Tal su mia stula; e tal mia cruda sortes

Ma cento la divina sa beltate,

E nell'ultimo verso del Sonetto. Se vuesto

Vera amico di Cristo, e d'onestatt.

B fuor di rima in più luoghi, e fra gli altrinella Canzone: Si è debile il filo.

- Ove alberga onestate, e sortesia:

E nel Sonetto: Avventurofa.

Hor vestirsi onestate, or leggiadria.

E nella Canzone, Spirto gentile.

De la tenera etate, ei veschi ftanchi;

E così altre altrove.

Nè inciè folo hanno i Tofcani mostrato quanto fia loro grata questa lettera, che talvolta per diverse cagioni l'anno eziandio posta in principio d'alcune parole, talora in mezzo di esse, e qualcho volta ancora nel fine. Hannola posta in principio in ove, in oude in ovanque, in entro, in intorno,

ed

edin alcune altre poche voci simiglianti: conciofiacosachè essi dicano, quando lor piace dove, donde, dovanque, dentro, d'intorno, dattorno: come disse il Petrarca nel Sonetto Pasco la mente, ivi.

Rapto per man d'Amor, nè so ben dove.

Ed altrove.

Che mi scacciar di là, dove Amor corse.

E Dante nel 7. Canto del Purgatorio.

Or ti fa lieta, che tu hai hen donde.

E il Boccacció fra mille altri luoghi nella novel-

la di Melchisedec.

Bisognandogli una huona quantità di danari, nè veggendo donde così pressamente come gli bisognavano aver gli potesse.

E'l Petrarca suddetto nel Sonetto, Siguor mia

earo.

Dovunque io son di, e notte si sospira. Ed altrove.

Dentro par foco, e for candida neve.

Nella sestina Gionane Donna; e nella Canzone, Spirto Gentil.

Dentro alle qua' peregrinando alberga.

E nella Canzon, Nel dolce tempo, E d'intorno al mio cor pensier gelati.

Il Boccaccio, fra gli altri, usò l'ultima nel primo proemio.

Senza aver molte donne dattorno morivano les genti.

Pongonlo ancor talvolta nel mezzo per un tale intramezzamento, per dar maggior forza, e per aggiogner grazia alla parola, il che fanno in

cia+

ciascuno, o in qualcuno, dicendo ciascheduno, e analebedano, imitando peravventura in ciò i Latini. che d'Imperator facevano talora Induperator, e fimili. E fra' nostri di que', che fanno ciò ! Ser Lapo Gianni nella sua graziosa Canzone contro Amore, dice:

Deb chi tidona tanta podestade, Ch'amanamente il tuo podere ingombra,

E ciaschedun di senno ignudo fa?

Ora il dritto di ciascheduno è ciasche uno, che ciasebuno per figura di ssuggimento viene ancor detto, e viene dal Latino alterato da' Barbari quifque unus, che nel puro Latino è unus quisque; in veruno de' quali è il D. E pongono ancora il D, nel fine delle parole, e fra l'altre ne preteriti perfetti d'alcani verbi , dicendo per esempio amoc , comincioe, feo, rompeo, per amò, cominciò, fe, e rompe, e cost auco sie, per st: e die, per dt, e nel fine anco di certe particelle indeclinabili, quando la seguente parola incomincia da vocale: e quefle fono sette, e non più, tre delle quali sono spogliate, ed hanno solamente la vocale, e l'altre quattro sono vestite di consonante. Le spogliate sono A,E,O, Le vestite sono ma, ne, se, che, conciosiacosachè si possa dire come disse il Petrarca.

Ad una ad una annoverar le stelle, e

Dico . cb'ad ora ad ora.

E similmente il soprapongono ad O, quando è particella separativa, come appo il suddetto Poe-

O spirto ignudo, od zom di carne, e d'ossa,

E altrove nel Sonetto Pommi ove il Sol. Pommi in Ciel, od in Terra, od in Abisso.

Così ancora si può aggiognere all'E incominciando (come negli altri esempi suddetti) la parola suffeguente da vocale: e non si dee scrivere ET, siccome o per antico, o per moderno abuso s'è (al parer mio contro la natura della nostra Lingua) introdotto; nascendo l'inganno dalla voce Latina ET, la quale hanno seguita alcuni scrittori, non risguardando più avanti. Anzi fanno peggio ancora, che vi pongono il T, quantunque la voce seguente incominci da consonante, ed anco S, accompagnata da altra consonante: cosa che non può ammettersi, nè comportarsi in modo alcuno. Laonde per caso scriveranno.

ET frondi, ET rami, ET fiori, ET frutti,

ET spine.

Ma questa particella ET, non è della Lingua toscana, anzi ripugna alle prime nature di lei: Conciosia che essa lingua non termini mai le sue parole in lettere mute; se non in D per figura, e la sostenga per la doscezza di esso D, la dove ella risiuta il T, come lettera aspra, e dura, ed in ciò non segua alcuno l'error del Bembo nelle sue prosse, e del Dosce nelle sue osservazioni dove dicon, che l'uso mutò il T. in D, alla particella ET & secene ED.

Quando adunque la feconda parola incomincia da confonante, si dee scrivere E puramente, e non accompagnarvi nè D, ne T, come offervato si truova appresso Dante nella Vita nuova in quella Canzon, che incomincia Donno pietosa ivi.

E dei baver pietate, e non disdegno.

E Misser Cino de' Sigibuldi da Pistoia nel Sonetto, Homo lassò scritto,

E ricco è di tristita, e di dolore.

E Guido Cavalcanti nell'amorosetta sua Ballata, che incomincia, In un hoscietto.

Con sua vergbetta pastorava aguelli, E scalza, e di ruyiada era baguata.

E finalmente Fra Guitton del Viva Cavalier Gaudente d'Arezzo nel Sonetto, S'el fi lamenta.

E vo piangendo, e moro di paura.

Se non per corrotta scrittura non si trovarà altramente, come in particolar si può veder nelle rime antiche, e ne' testi del Canzonier del Petrarca bene stampati, e particolarmente. in quello del Giolito sampato l'anno 1547. in Venezia, che è senza fallo il migliore, che io abbia mai veduto, eziandio non ne traendo fuora quel d'Aldo del 1507. e del 1514. estimato da alcuni ottimo: Ma quando la parola, che segue... appresso alla suddetta particella E, incomincia da vocale, allora vi si può accompagnare il D, e si può non accompagnarvisi: sopra che è necessario configliarsi colla bilancia delle orecchie, ed avervi purgato giudizio per se stesso: perciòcchetalora vi sta con grazia, e talora arreca fastidio. Or vi si mette quasi sempre, e stavvi con grazia, quando la parola seguente incomincia da E, o chiuso, od aperto, che egli si sia: e ciò fassi per canfar col D, in mezzo fra le due vocali quel ripigliamento dell'E, il che fra gli altri luoghi particolarmente appare appo il Petrarca, ivi. Ed

Ed ella ne l'usata sua figura. ed ivi, Ed era il Cielo a l'armonia si intento.

E nelle rime di Dante .

Ed è ne gli atti suoi tanto gentile.

S'accompagna anco il D all'E, e stavvi con grazia, quando egli è anteposto a parola, che dall'altre vocali incominci: come per esempio, appresso il Petrarca nella gran Canzone,

Ed lo non ritrovando intorno intorno.

E nel Sonetto, Erail giorno.

Ed A Voi armata non mostrar pur l'arco.

Edaltrove.

La notte, e'l giorno al caldo, Ed A la neve. E Dante fra tutti gli altri luoghi nella Canzon di tre Lingue.

Ch'io son punito; Ed Haggio colpa E l'Imperador Federigo Secondo. Ed Ho sidanza, che lo meo servire

E'l Re Enzo suo figliuolo.

Ed A gioia non s'avviene

Dove è necessario legger gio per giosa, come in molti altri luoghi, e come Pisto per Pisto ia appresso il Petrarca, per non potersi sar un dittongo di 4. vocali.

E Buonagionta Urbicciani da Lucca.

E Stella, e Luna, Ed ogni altra lumera E così quasi tutti gli altri Rimatori Toscani.

Le particelle vestite (per tornare al filo) chericevono il D, per aggionta, sono (come è detto) Ma. Se, Che, Nè, e Più.

Della prima sia l'esempio in quel verso del Pe-

trarça, che in alcuni testi fi legge.

L

Mad io fard fotterra in fecca felva.

E M. Giusto Conti Romano, nella sua Bella
mano.

Ma d'un spictate Tigre, e il cor d'un Orso.

Della seconda avrem l'esempio appo Dante in quella sua Ballata, che incomincia Gavalcando, eve dice in un luogo.

Sed egli ba scusa, che la m'intendiate,

E poco più giù.

Sed ella non si crede

Di, che domandi Amer, sed egli è verq.

E così in molti altri-luoghi delle rime, ed anche delle profe antiche,

L'esempio della terza si troya nel terzo, ed ultimo Canto dell'Inferno del predetto Dante; ivi-

Eseor sotto l'emisperio giunto;

Ched è opposto a quel, che la gran secca Coverchia.

E Dante da Maiano.

Ched io servendo a Voi di buon coraggio.

B Franceschino degli Albiazi nella sua Canzone.

Così, chi mi riprende

Non dubbio, s'occhi avesse.

Ched ei non mi ponesse

Gran pregio, dove dispregio mi pone.

E Fazio degli Uberti nella sua,

lo bo paura, e tema

Di tutte quelle cose, ched io veggio.

EM. Honesto Bolognese nella sua Ballata. Che sofferenza convien, ched el sia,

Chi desia l'amoroso apporto.

Della quarta, ed ultima fiane l'esempio appo

il Petrarca in quel verso;

Ned Ella ame per tutto il suo disdegno:

E appo Dante nel 4. Canto del Purgatorio.

Del qual ned io, ned ei prima s'accorfe.

E degli Autori non ancora stampati, che si confervano in numero di più di cento in più volumi scritti a penna in pergameno nella libraria Vaticana, alcuni de' quali sono ancor appo di me, e fra gli altri M. Folcalchiero de' Folcalchieri Cavalier Sanese, che visse intorno al 1200. in una sua Canzone dice.

Nè so onde fuggire

Neda cui m'accomandare.

E Bartolomeo detto Meo (e da alcuni corrottamente Mino) di Moccata de' Maconi de' Grandi di Siena, casa oggi spenta, ed il qual su intorno al 1250, in una Canzone sua:

In plagiere mi tene
Lo suo avvenimento,
E lo bello portamento,
Ched ba con misuranza,
Ched amare mi convene.

E Cecco di M. Angioliere degli Angiolieri, conforte di casa mia, del quale il Boccaccio fece la 4. novella della 9. giornata, ed il qual visse intorno al 1300. in un sonetto, che egli scrive a suo padre, concludendo della virtù della belleze za della sua Donna gli dice,

E chel sia ver, chi la sguarda nel viso, Sed elli è vecchio, si venta garzone.

Ecco dunque, come quelle sette particelle posfono ricevere il D, in fine per la figura chiamata; Aggionta: e ciò, quando la seguente parola incomincia da consonante: Ma non la riceve più non da, non, di, non altra particella, quantunque indeclinabile, non O istesso, se (come ho detto) non è disgiontivo: laonde quando egli è chiamativo non vi si può altramente aggiognere il D, Nè si potrebbe per caso dire

Od Anime gentili, ed amorose,

Ma è forza dire :

O Anime, ec. senza aggionta del D.

Dalle cose ragionate si potrebbe raccorre una regola: Che le Monosillabe indeclinabili vestite, le quali finiscono in Echiuso, od aperto, ed in A, e le spogliate, che non sieno particelle d'affetto, posson ricevere il D, per aggiunta nel sine, e non alcun'altra: sotto la qual regola si raccolgon solamente A, E, O, ne, che, se, e ma: L'altre tutte se ne rimangon disuore.

#### Della Formazione. Cap. 111.

Perciocchè la Formazione nasce da certe scaturigini della Natura della Lingua toscana, quindi è, che qualora alcuna parola avrà riguardo più ad essa Natura, che a quella ond'ella nasce; si dirà proferirsi così per origine di Formazione, emon per Natura di detta Lingua: come per esempio dicesi in vera, e pura, e propria Lingua toscana secolo, e non seculo, miracolo, e non miraculo, regola, e non regula; quantunque essi vocaboli vengano a noi da seculum, e miraculum, e regula del Latino con esso l'usa il volgar toscano.

scano secondo propria, e natural forma d'essa. Lingua, cioè di non ammetter la lettera U vocale dopo l'accento acuto: laonde colà dove si trovarà nel latino trapassando in volgare, quell'U, si tramutarà sempre in O chiuso: come si può riconoscere in vacabolo, oracolo, pOpolo, ed altre somiglianti parole. Per simil modo si dirà tro ppo, groppo, ingroppo, intoppo, ed altri molti proferendo il primo O, aperto: il che non d' altronde naice, che dalla forma, e virtù propria della nostra Lingua, (e quando io nomino esta-Lingua affolutamente, intender si dee della prima, e così dichiaro per sempre) la qual richiede per necessità, che sempre, che l'O, si trova con accento acuto in alcuna parola, e posto avanti a due. P, fi proferifca aperto, e non mai chiufo: La qual forma, e virtù si ritrova anco in cOppa, quantunque venga da cuppa Latino; il qual vocabolo per virtù dell'origine della natura s'avrebbe a proferir per o chiuso, secondo che lo proferiscono alcuni popoli de principali di Toscana: di che parlarem poi più lungamente (a D1 o piacendo) ne' nostri Idiomi Toscani, conforme alla regola data già in quella Origine, cioè della Natura, che qualora l'U latino si muta in O toscano si proferisca sempre chiuso. Ma nomper tanto risguardando a questa Origine della Formazione si dee proferire aperto. Or per maggior chiarezza, e conoscenza di questa verità; e che questa Origine nasca... come abbiam detto da certe vene della natura della nostra Lingua, si può considerar con esempio chiarissimo, ed è, che da vastas, e multum, e ful-L 3

rentemente l'uno, e l'altro modo di proferire, e di scrivere, cioè longo, e lango, e simili, di che appar fra gli altri manifestissima testimonianza pelle rime di Misser Cino da Pistoia nel 4. Sonetto, ivi.

Abi Dio, come s'accorfe in forte ponto Per me doleute quella, che m'ancide.

· Che'l dalce Amor, che me' suoi occhi ride

M'avia lo cor di sua biliate ponto Ch'ogni fiero volere irato gionto

Fu nel suo cor . e quel, che segue.

Dove niuno il necessitava, che non potesse così ben dir punto, e giunto alla moderna Fiorentina, come ponto, e gionto. Così ancor Misser Fra Guitton d'Arezzo, ivi.

Miser, che 'a simil ponto eo fui creato.

Ove necessità alcuna di rima non lo potevaforzare, così come quell'altro pur di Misser Cino suddetto.

Da poi ch'è gionto da perfezione.

Ma perciocche questi non eran Fiorentini, esperò si potrebbe opporre ecco, che Guido Cavalcanti non pur Fiorentino, ma nobile, e letterato l'usa dicendo ne' terzetti del secondo Sonnetto.

Dal Ciel si mosse un spirito in quel ponto, Che quella Donne un degno guardare E vennessi a posar nel mio pensiero.

E A mi cansa si d'Amor lo vero, Che agni sua virià veder mi pere,

Siccome fosse dentro al fue car gionto.

E così parimente molti altri, come ivi veder fi puo-

fi puote. Ma chi scrive, e proferisce ponto, gionto, segue la ragion della Natura della nostra Lingua dimostrata qui di sopra, e la forma della Lingua prima: e chi scrive, e proferisce punto, e giunto, segue l'uso d'alcuni Scrittori sopra il fondamento dell'autorità de' quali (senza veder più oltre, come ragionevolmente far si conveniva) i formatori delle regole del parlar Toscano, anzi (per dir più vero) del folo Fiorentino le-hanno inavvertentemente, benchè non esenti però di riprension, fabbricate, e per conseguenza punto, e giunto son vocaboli della seconda Lingua meno antica, men pura, e men regolata. della prima, la qual seconda Lingua, siccome ancor'altrove s'è toccato, e quando i letterati Scrittori pigliano i vocaboli dalla Lingua Latina. e gli trasportan nella Toscana, senza alterarli niente, o non molto; come fra gli altri av vien de sopradetti, facendo di unctus, punctus, e iun-Elus: unto, punto, e giunto. È questo è un. de' segreti più riposti della nostra Lingua, e da. verun'altro finora, che io sappia, non divolgato. Concludiamo adunque in questa parte dicendo, che si può dir ponto, e punto, e simili, senza pericol di biasimo, avendo ciascuna parte le sue ragioni, le sue autorità, e gli esempi suoi. E se i grammatici della Toscana favella fin'oggi ci anno ingannati, ingannati.ancor essi dal non saper più oltre, non ti lasciam per l'avvenire ingannar più avanti, massimamente colla nuova scorta, quasi lume ben chiaro nelle passate tenebre, del Taramino, Dialogo del Signor Cavaliere Scipion Bargagli intorno al parlar Sanese uscito pur ora in...

Or per tornare al filo principale, la ragione. perche U, Latino si volti più tosto in O, chiuso toscano, che in O aperto, è assai chiara, e. probabile per quella regola delle scuole de'Filofofi, che nelle cose, che fra toro hanno simiglianza, e concatenazione, il trapassamento dall'una nell'altra è sempre mai affai più agevole, che in quelle, che tali non sono; per la qual cosa essendo l'O, chiuso, e l'U, vocale fra loro molto vicine, e simiglianti, molto più; che l'O, anerto. e l'U, fra loro non sono, qual maraviglia è, che esso U, latino si volga nell'O, chiuso, il qual è molto più simile a lui, anzi che nell'aperto, che gli è meno simigliante? Ma non sempre avviene, che l'U, latino, venendo in Toscano, si tramuti in O. anzi alle volte si rimane pur'U, come fra gli altri si vede in Lana, pura, Obscura, FurOr, tutOr, e molti altri, i quali in Tolcano fanno, Luna, pura, oscara, furore, tutore. E dicemmo, si dovrebbe, e non si dee: perciocchè l'uso corrente appresso d' alcuni in alcuni vocaboli ha voluto, che vi si proferisca l'O aperto, ancorchè venga da U, latino con accento acuto sopra; come per cagion d'efempio è aOzze, da naptie, e tOtta, da lutta: 🗷 per contrario è tOrre, da turris, pollo, da pulllus, gola, da gula, stoppa, da stuppa, e trecento altri tali. Il che non nasce da fallenza di regola generale, che non v'è; da che vi sono pure alcuni, che seguendo sempre la suddetta regola, proferiscono sempre per O aperto, se vien da U, latilatino avente sepra se l'accente acuto: e così diacono, sono, soso, soso, mozze, e sotta, con O, aperto nella prima sillaba, e non (come dirittamente proferir si dovrebbe) per O, chiuso.

## DELLA DERIVAZIONE. Cap.IV.

A' rami dell'Origin della Formazione forge l'Origin della Derivazione, perciocchè ella non ha luogo, se prima non è formata la parola, o per virtà di Natura, o per virtà di Formazione; conciosiacosachè da questa radice così formata... nascan poi tre rami. Il primo de' quali fi chiama Collegamento, Il fecondo Discendenza, E'l terzo Formazione. Il Collegamento è, qualora ad alcuna parola fatta tofcana, o fia declinabile, o no, s'accompagna qualche legatura, e sia ella dinanzi (che fichiama legatura prima) o fia ella di dietro (che legatura seconda s'appella) come, per esempio, nel declinabile da scribo Latino, tramutato in B, in V, consonante, si forma serivo, toscano: dal qual poi per legatura prima deriva; Riscrivo, soscrivo, e trascrivo, e simiglianti: E per legatura seconda ne nasce scrivolo, forivone, e scrivoti, e va discorrendo per tutti gli affetti t e per prima, e seconda legatura insieme, sene. forma: foscrivolo, riscrivolo, trascrivolo, riscrivoti, soscrivemi, e molti altri tali. Nell'indeclinabile per prima legatura, da oro, deriva aucora, talora, tattora, ed ognera. E per seconda legatura ne nasce oramei, or bene, e tali altri. Per.

Per Discendenza, è quando da un Verbo fisorma un Nome, come dal verbo amo, discende amorolo. amorevole, amabile, amorevolissimo, ed altri fimiglianti. Ultimamente per Formazione derivano dalle radici de' Verbi, e dallo infinito d'essi i Modi, i Tempi, i Numeri, e le Persone: come da amo radice d'esso verbo, e da amare suo insinito, per virtù di questa Origine si forma amapo alla Sanese, ed amava alla Fiorentina, amavate, amavano, amai, amarei (secondo l'idioma di Siena, che è proprio, e natural, comesperiamo di fare apparir più chiaramente più a basso, e ne' nostri Idiomi Toscani, ed in altre nostre opere): e se ne forma anco amerei, secondo l'idioma di Fiorenza, che vien per cambiamento dell'A, lettera radicale d'amare in E, secondo la proprietà del Provenzale, in ciò seguitato dall'idioma Fiorentino, e se ne formano anco tutti gli altri luoghi de' Numeri, delle Persone, e de' Tempi de' Verbi.

# DELLA FIGVRA. Cap.V.

A nostra Lingua ha molte figure, per le quali le parole d'essa si proseriscon, non come richiederebbe l'Origine della Natura, o quella della Formazione, nè come si conviene a quella della Derivazione, ma in alcun'altro modo: Perciocchè laddove la natura d'essa nostra Linguapredetta ordinariamente finisce, e termina tutte le sue parole (da alcune pochissime d'una sillaba sola fola in fuora; in lettera vocale, e questo forse nella terza, e nella quarta Lingua, non già nella prima, nè anco nella seconda) questa Origine, della Figura contro la natura suddetta d'essa nostra Lingua, ora accorciandole, e facendole finire in consonanti, ora accrescendole, e talor'anco togliendo loro una vocale di mezzo, contro il natural proferimento di quelle tali parole ce le fa proferire; come si può veder negli infrascritti esempj del Petrarca.

L'arbor gentil, che forte amai molt'anni.

Facendo finire arbor nella lettera R, consonante, e gentil in L, per figura d'Accorciamento, essendo il lor naturale arbore, e gentile. Così ancora, qualor per la figura dello Ssuggimento, d'aspero, che è proprio, e natural della Lingua; si dice aspro: levando via di mezzo la lettera vocale E, onde il Petrarca:

Aspro core, e selvaggio, e cruda voglia. Ed altrove di rompere, sece rompre dicendo.

Arder con gli occhi, e rompre ogni aspro scoglio. Similmente qualora per la figura dell'Allongamento, od Accrescimento, che ci diciamo, in vece di core si fa coraggio: e di viso visaggio, cosmili: onde ne' Reali di Francia opera antichissima, e della prima Lingua della Toscana favella è scritto più volte, Gisherto dal sier visaggio: e nelle Rime antiche è tutto pieno di coraggio, paraggio, visaggio, personaggio, e d'altri tali vocaboli, come ciascuno per se può vedere, parte de' quali sono in uso ancor oggi: e così faroe, e diroe, per sard, e diroe, per fard, e dirà, e seo per se, e molti altri simi-

fimiglianti. Ora a propofito dell'accorciar nel fine i vocaboli non fi debbon tacere quattro spezialishimi privilegi, o prerogative, che fra tutti gli altri ha questo nome HUOMO. Il primo de' quali si è questo, che incominciando da M, la sillaba, che è dopo l'accento acuto, egli nondimeno ha preso l'O aperto, e l'U liquido sotto esso O aperto in forma di dittongo per traponimento toscano; cosa, che tali maniere di parole non sogliono fare; come si può riconoscere in Roma, pomo, nome, domo, ed alcuni altri, i quali per aver la seconda fillaba incominciante da M, hanno tutti l'Ochiuso senza l'U liquido, o dittongo. Ma HUOMO, al contrario ha conservato l'O aperto, e presovi anco l'U liquido sotto, e formatolene doppio suono, il che sa ancor Duomo, quando figuifica la Chiefa principal della Città, a differenza di domo, quando fignifica la primapersona del meno del presente indicativo del verbo domare, ed il participio domato. E molte cose fuor d'ordine si patiscono in questa Lingua Toscana pur solamente per virtà dell'Origine della Differenza, come dimostraremo poco appresso a fuo luogo. Il secondo privilegio del suddetto Nome si è, che egli solo fra tutti gli altri nomi riceve la figura dell'Accorciamento in M., come vediamo appo il Petrarca in più luoghi, e particolarmente ivi .

Com'huom, ch'a nuocer luogo, e tempo aspetta. Havea color d'huom tratto d'una tomba.

E mille altri tali, il quale Accorciamento è singolare, dacchè in verun'altro nome si può fare, che rimanga tronco in M, laonde non si può dire pom dolce, per pomo dolce; nè lum chiaro, per lume chiaro: nè fam grande, e costum rio, per fame grande, e costume rio: E solamente buomo sostien, che si dica buom savio, buom letterato, buom cortese, dicendo il Petrarca:

Huom beato chiamar non si conviene.

Il terzo privilegio è, che venendo buomo in... Toscano da bomo, bominis latino, per le regole. della Formazione toscana dovea ragionevolmente fare buomine disteso, e non buomo raccolto: e si dovea formar dal caso piegato, e non dal diritto, cioè da bomine ablativo, e non da bomo nominativo, come fra gli altri fanno rondine, ancudine, turbine, e simiglianti. Dunque per singolar privilegio esso vocabolo buomo esce della fchiera di tutti gli altri fimili a lui. Il quarto, ed ultimo privilegio si è, che posciachè egli per forma straordinaria fece buomo, nel numero del meno; doveva almeno in quello del più fare buOmi, ficcome pomo, fa pomi: ramo, rami: rEmo, rEmi:limo, limi:fumo,fumi: seme, semi, ed altri tali, essendo regola general della Toscana favella, che d'altrettante sillabe effer debbia, e sia il numero del più di quante è quello del meno; per la qual cosa dicendos nel singolare buomo, e nel plurale bsomini, e non baomi, ne segue, che egli in questa parte ancora esca fuor dell'ordine, e della regola degli altri nomi; E così appar, che esso ha quattro Nature particolari, ficcome ancora quattro lettere, e non più ha nel suo Nome.

#### Della Diversità, o Differenza. Cap. VI.

All'Origine della diversità, o disserenza nasce, che molte parole non sono proferitein una istessa maniera, quantunque avendosi risguardo alla Natura, e non alla Formazione-,
dovessero trapassar nella nostra Lingua tutte ad
un modo medesimo: di che sarà l'esempio questa
parola nove, quando ella è significativa, e dimostrativa di numero, e quando ella è significatrice
dell'aggettivo seminile del più di nuovo: perciocchè nel primo luogo ella non ha la vocale V, liquida fra l'N, e l'O, onde appo il Petrarca si truova:

Il figliuol di Latona avea già nove Volte mirato dal balcon sovrano.

E nel secondo luogo ella riceve essa lettera V, liquida fra le predette due lettere, come pure appresso il medesimo Poeta si legge.

Standomi un giorno sola alla finestra, Onde cose vedea tante, e sì nuove, Cb'era sol di mirar quasi già stanco.

E non per tanto, volendosi seguir la pura, e natural forma del parlar Toscano, dovea nell'un luogo, e nell'altro esservi la detta lettera V, liquida. Ma l'esser nell'un luogo, e non nell'altro nasce solamente, acciocchè si venga a sentir diversità, e differenza fra essi vocaboli. Così parimente si trova diversità fra legge, quando è nome, e vien da len Latino, e l'Egge, quando è verbo e vien da legit, perciocchè dove quello per Echiu.

so fi proferisce, come fra gli altri luoghi appare in quel verso del sopradetto Poeta;

Chi pon freno agli amanti, o da lor legge?

E così ancor colà,

Dura legge d'Amor, che beuche obliqua

Servar conviensi.

Quest'altro all'incontro si proferisce per B aperto, e l'esempio appare ivi;

Ma spesso ne la fronte il cor fe lEgge.

Ed ivi .

Forse, ch'ogn'buom, che l'Egge, uon s'intende. Il qual effetto non può nascer d'altronde, che da questa Origin della Diversità, o Differenza, perciocche altramente per cagion della Formazion propria, e della Derivanza dovea l'una, e l'altra voce ad un modo istesso esser pronunziata in Lingua nostra: Ed altrettanto diciamo di tutte l'altre parole simiglianti. Or'egli non sarà al parer nostro se non util', anzi necessaria cosa il venir mostrando le cagioni onde nasca, che legge nel primo luogo per E chiuso si proferisca, e legge, nel secondo per aperto: ed oltracciò, onde nascan nella Lingua Toscana tutti gli E chiusi, en tutti gli E aperti nelle parole d'essa.

Diciam dunque, che generalmente vengontutti da cinque cagioni, e non più, ciò sono E Latino: I Latino: Origine barbara: Sopraponimento, o Traponimento toscano; e Formazion di finimento pur toscano. Queste cinque coscsono quasi le madri, che generan tutti gli E to-

scani così chiuli, come aperti.

I chiusi, come seme, pens, vens. Gli aperti,

come tempo, cervo, erba. Dall'I Latino vengon moltissimi E toscani, ma quasi tutti chiusi, come ceuere, verga, selva. Da origine barbara nascon molti E, alcuni aperti, ma la maggior parte chiusi. Aperti, come guerra, serra, afferra. Chiusi come zecca, becca, stecca con più altri. Da Sopraponimento, o Traponimento Toscano vien. quando nel Latino vi è I, vocal pura, che in... Toscano trapassa in liquida, e vi si soprapone, o trapone E, per vocal pura, come si vede in biEeo, piEgo, ni Eve secondo la proferenza del volgar Sanele: venendo tali parole da obliquo, plico. nive, dove è l'I puro, ma non l'E, che vi fi soprapon, o trapon da poi. Da forma di finimento toscano vengon parimente alcuni E apertied alcuni altri chiusi. Aperti sono, per esempio in quel finimento in enza, come partenza, avvertenza, condoglienza, e negli iminuitivi in ello. edella, come veccbiarella, povarella. Chiusi sono negli sminuitivi in etto, etta, etti, ette, come leggiadretto, amorofetta, augelletti, violette, e in quelle forme di Verbi, che finiscono in. eggio, come vagbeggio, passegio, veggio, co più altre.

Ora gli E chiusi in Lingua Toscana vengon tutti da quattro cagioni, cioè accento, origine, lettera, e finimento. Dell'Accento si dà per esempio la regola, che sempre laddove è accento grave, l'E, che vi si trova è chiuso, come in lode, forte, frode. Dell'Origine si mostra l'esempio, che dove E toscano nasce da I Latino si proferisce chiuso, come pelo, lettera, sete. Della Lettera

fono più esempj, come quando dopo l'E segue... N, come si vede in cena, lena, pena. Del Finimento in varie forme si veggono gli esempj. e particolarmente quando le parole finiscono in etto, etta, ette, e similglianti, delle quali cose tutte parlaremo appresso più distesamente. E prima diciamo.

Reg. 1. Che tutte le fillabe, che hanno accento grave, e vi è l'E, si proferisce chiuso, e la ragion di ciò si è, che nè O, nè E aperti in Lingua Toscana si trovan mai con accento grave, ma sempre coll'acuto, come si vede in veloce, feroce, reale, e simili altre assai, nelle quali l'E sempre è chiuso, e sta coll'accento grave, o sia dinanzi, o sia dopo l'accento acuto. Di quì nasce, che qualora l'E aperto si trova con accento acuto, come CElso, CEsare, pErso, ed altri, se poi crescendo la parola di sillabe, si muta l'accento, e salta innanzi, si muta ancora l'E aperto in E chiuso, e fassi Celsino, Cesareo, persoso, e simili, che è segreto nuovo, e degno di sapersi, ed uno de' più ripossi, ed importanti, che abbia la nostra Lingua.

Reg. 2. Quando l'E toscano viene da I latino, si proferisce chiuso, come fede, vedi, erta, pe-sce, oesta, questo, legno, quello, segno, e messo, ed altri, che vengono da fides, vides, birta, piscis, cista, bic, iste, liguum, bieille, signam, e missis; per la qual cosa si dovrebbe anco per la sudetta ragione dire lengua, come dicono i Sanesi, e quasi tutta l'altra Italia, e la Spagna, e non lingua, ancorchè seguendosi l'autorità degli Scrittori Fioreatini si possa altresì dir bene, e si dica

ancor da' Sanefi lingua, e la ragione oltracció, perchè le suddette parole si proferiscano con E chiuso, si è, perciocchè i trapassamenti sono sempre più agevoli assa a farsi, come s'è detto di sopra nelle cose, che sra loro hanno simiglianza, e confacimento, e però non è strano, che l'I si tramuti nell'Echiuso più tosto, che nell'aperto, perciocchè gli è più vicino, e più simigliante di lui.

Reg. 3. Le parole d'una fillaba sola non troncate, ordinariamente si proseriscono per B, chiuso: gli
esempj sieno me, te, se, pronomi interi, il qual
proserimento si conserva in esse, ancora quando
sono composte; onde si dice meco, teco, seco, per
E chiuso sempre: e così re, tre, se, ebe, come per
infiniti esempj mostrar si potrebbe, che sono inpronto a ciascuno: e Ordinariamente, dicemmo,
perciocchè vi sono pur certe altre particelle, che
per E aperto si proseriscono: e queste sono E,
congionzione, ed E' verbo, come si vede l'una,
e l'altra in quel verso del primo Sonetto del Petrarca;

E del mio paneggiar vergogna E''l fratto.

L'altra è la particella deb, pregatrice; che si proserisce per E, aperto, e vien dall'Origine dell' Affetto, e l'esempio fra gli altri è in questo verso del suddetto Poeta;

Deb pergi in mano a l'affannate ingegno. La terza è nè, copola negativa, e separativa,

ed anco affermativa, come appare ivi.

Nè di Lei, nè di Lui molto mi fido. ed ivi. Se gli occhi fuoi ti fur dolci, Nè cari. E si disse, Non troncate, perciòcabe le troncate seguono la Natura del loro vocabolo intero, come;

Me' v'era, che da vai fosse il difetto.

Ove quel me' si proferisce per E aperto, perciocchè così ancora si proferisce meglio, dal qual vocabolo me', è troncato. Dall'altra parte, quando il Petrarca dice;

Come cre', che Fabritio.

Quel cre', per B, chiuso si proferice, essendo troncato da credi, che ha l'E, similmente chiuso i All'incontro piè, e dè, si proferiscono per E aperto, troncandosi elle da piede, e da deve, o debbe. E per contrario vè, e sè vanno per E, chiuso proferiti, come que', che rimangon troncati da vedi, e da sede.

Reg. 4. Qualor nelle parole intere di più sillabe, e non barbare l'accento acuto è sopra l'ultima sillaba di esse, finienti in E; esso E, si proserisce chiuso, come credè, godè, potè, vendè, mercè; e si è detto intere, perciocchè nelle accorciate, o tronche avviene il medesmo, che è stato detto dinanzi, cioè, che elle seguitan la Natura del suo intero; laonde cape', in vece di capelli va per e chiuso.

Erano i cape' d'oro a l'aura sparsi

E pel contrario ange', per aperto si pone, perciocchè tale l'ha nel suo intero, che è angelli: e si è detto anco non barbare, per cagion d'alcuni vocaboli presi da Lingue straniere, ed a noi barbare, come è aloè, che ha l'accento su l'E, e si proferisce per E, aperto:

O poco mel, moit à aloè con fele.

E così ancora alcuni nomi Ebrei, come Josae, Moisè, Cleofè, Bersabè, e simiglianti;

E Giuda Maccabeo, e Giosuè.

E'l fimil diciamo oime, oise, ancorche si compongano di me, e se, che hanno l'accento acuto, e si proferiscono per E, chiuso: e da oi, parola Ebrea.

Oime, perche si rado

Mi date quel, dond'io mai non fou fatio? Dice il Petrarca, ed il Boccaccio dice.

Oisè dolente se, che il porco gli era state imbe-

Dove nella prima si proferisce l'E aperto per le ragioni dette di sopra : ed in se dopo dolente, si proferisce chiuso, per esser d'una sillaba sola.

Reg. g. Ma quando l'E fi trova nella penultima fillaba delle parole, ed ha sopra l'accento acuto, e dopo essa segue R, ordinariamente si proferisce per chiuso, come cera, pera frutto, sera, vera, intera, uera, a' quali si può accompagnar ver, quando è in vece di verso preposizione, come si vede fra gli aitri molti in quel luogo del Petrarca.

Molto convenue accorta

Esser, qual vista mai ver Lei si giri.

E ordinariamente dicemmo, perciocché si trova, ciò non aver luogo, nè quando nella sillaba, ove è l'E, si trova il numero spogliato: nè quando vi si trova il numero cresciuto, perciocchè allora si proferisce aperto. Del numero spogliato sia l'esempio ivi.

Era la mia virtute al cor ristretta.

Del cresciuto ivi;

Ed altri, col desio solle, che spera Lasso il mio loco è in questa ultima schiera.

Ove era, per aver la sillaba di numero spogliato, e spera, e schiera per averlo cresciuto, si proseriscon per E aperto. Ha dunque luogo la predetta regola solamente nel numero pari, il che è degno di non piccola considerazione. Fallisce altresì questa regola, qualora sotto l'E, si pone l'I, liquido per Traponimento Toscano: perciocchè allora l'E si proserisce aperto: come appresso il Petrarca:

Chiar' Alma, prosta vista, occisio cerviero.

O fenestra del Ciel lucente altiera.

Providenza veloce, alto pensiero.

B si disse nella penaltima, perciocche qualor naturalmente vi è sopra l'accento; segue altreregole, e per lo più vi è aperto, come impEria, magistErio, bEmisperio, e simili, il che si offerva eziandio ne' loro ristretti, come in particola-re appresso il sudetto Poeta.

Alma real diguissima d'impEro.

Mostro nel suo mirabil magistero.

Che crid questo, e quell'altro hemispëro.

Reg. 6. L'E, quando si truova nella penultima sillaba, e nell'altra segue N, ordinariamente si proferisce chiuso, come si vede in vena, mena, frena, serena, ed altri, onde appo il Petrarca.

Rapido fiume, che d'alpestra vena.
Ov'Amor me, se sol Natura mena
Vattene inanzi: il tuo corso non frena:
L'erba più verde, e l'aria più serena.
B sempre, dove è l'accento acuto. si pri

B sempre, dove è l'accento acuto, si proferi-

sce l'E, aperto, sea quella sillaba è autiposto l'S, come si vede in questa parola speue, usata da' poeti in vece di speranza.

Amor m'addusse in si gioiosa spEne.

la riso, e'a pianto; fra paura, e spEne. Diffe il Petrarca, che si dee proserire per E, aperto, come ancora sfEra, spEra, scbiEra, ed altri tali. Così parimente quando s'antipone per trapolizion toscana l'I liquido all'E, nella sudetta fillaba si proferisce aperto, come appare in SiEna, piEna, fiEno, schiEna, e che sia vero, appar in ciò, che gena, e pena, rena, e cena, perciocchè non posson ricever per Traponimento l'I, liquido è necessario proferirli per E, chiuso, nè mai per aperto proferir si possono. E però ben si disse ordinariamente, perciocche si truova bene, che pur'esce di questa regola, e si proferisce per E, aperto, ancorchè i Perugini, ed altri vi trapongono l'I, dicendo bi Eue. Ma qualor dopo E, feguon due NN, ordinariamente si proferisce chiufo . come ardenna , accenna , antenna , cenno , senno, penne, venne, sostenne, e Brenna Villa presso a Siena, e si è detto ordinariamente, perciocchè si truova euro, e denno, in vece di sono, e di dEono, o dEbbono, i quali per E, aperto fi proferiscono, come appo Dante nel 14. Canto

Non per saper li numeri, in che Enno. E nel Canto 16. dell'Inferno;

del Paradiso.

Abi quanto cauti gli buomini esser dEnno.

Ma questa regola non ha luogo nella terza Lingua nelle parole introdotte dagli Scrittori, come

Dan-

Dante dicendo nel 18. Canto dell'Inferno;

Ello passò per l'Isola di l'Enno.

E'l Petrarca nel secondo Capitolo del Trionfo della Fama dicendo;

BrEuno, fotto cui cadde gente molta.

L'E, in l'Enno, ed in br Enno si pronunzia aperto; ancorchè se altri il proferisce chiuso, stimo, che non susse da biasimare, ed io più volentieri lo seguirei.

Reg. 7. Quando appresso l'E vocal sola segue nell'altra sillaba S solo si proferisce chiuso, seperò egli non vien da numeri; laonde in que'ver-

si del Petrarca.

Dice la turba al vil guadagno intesa.

Non lassar la magnanima tua impresa.

Un languir dolce, un lagrimar cortese.

Porto egualmente, ne mi gravan pesi.

Da ta' due lumi è l'Intelletto offeso.

Nelle parole inte sa, impresa, cortese, pesi, ed esses l'E, si proferisce chiuso; come ancora ne' nomi derivati da Città, o da aleri luoghi, come Sauese, e Seuese, (che l'uno, e l'altro dir si può ancorchè il primo sia più proprio) Bolognese, Fervarese, Modanese, e Modenese, Milanese, e Melanese, e mille altri tali, si proferisce l'E pur chiuso, e si disse vocal sola, perciocchè se vi susfe antiposto I liquido, avverrebbe altramente, come si può vedere in ChiEsa, e tali, ove l'E va proferito aperto, perciocchè ha sotto di se l'I liquido, e si disse anco ness'altra salaba S sola; attesoche se vi sosse SS addoppiato, seguirebbe altra regola, e per lo più si proferirebbe aperto, come

come appare in presse, appresse, dappresse, cipresse, espresse, cessa, tesse, ricessa, impressa, e simiglianti: e per le più diciamo, perciocchè alcuna volta si proferisce chiuso, come in...
Contessa, Duchessa, messa, messo, spesso, stesso,
ed altri tali. E si disse di più se non vien da numeri, perciocchè allora per e aperto si proferisce, come ventesimo secondo l'idioma Piorentino, e vintesimo secondo quel di Siena: cinquantesimo, centesimo, millesimo, vigesimo, trigesimo, quadragesimo, e gli altri tutti.

Reg. 8. Tutti i Nomi, che finiscono in ente, e dinanzi all'E, si truova la lettera M, vanno proferiti sempre per E, chiuso, com'è mente, lamente, mente, altamente, dolcemente, caldamente, e mille altri fimili, e ciè nasce dalla propria, e special natura dell'M, che è di far chiudere l'E, che gli viene appresso. E di qui vien, che l'Ens, e d'Ens sanno l'Ente, e d'Ente per E, aperto: e mEns sa mente per E chiuso, quantunque nel Latino sia egualmente in tutte l'E, aperto, e questo è un'altro de' segreti della nostra. Lingua.

Reg 9. I Nomi, che anno per finimento ezza, vanno per E, chiuso, come bellezza, dolcezza, piacevolezza, bruttezza, ruvidezza, durezza, con tali altri innumerabili: nè forse c'è finimento più comune di questo, e di cui il Toscano Idioma più si diletti: Ma si dee intender, che sì fatti Nomi vengan per formazion di finimento, e nonper propria Origine; come da bello vien bellezza, da bratto, bruttezza, e da duro, durezza. Per-

ciocchè se non vi fosse Derivazione, ma il Nome fosse per se stesso, vi avrebbon luogo altre regole, e potrebbe starvi l'E, aperto, come si vede in pEzzo, [pEzzo, prEzzo, [prEzzo, apprEzza ed alcuni altri ancora.

Reg. 10. Ma gli iminuitivi in etto, etta, etti, ette vanno proferiti per E chiuso, come Angioletto, Bepedetto, saetta, vendetta, amorosetti, leggiadretti, Allegretti, Finetti, Leonetti, Marretti. e Salvetti case nobili di Siena, ed altri assai: Egli è ben vero, che quando elli nascon da E. Latino, come intellEtto, dilEtto, aspEtta, perfEtta, elEtti, accEtte, che si forman da insEllEctus, dilEctus, empEctus, perfecta, ele-Eti, accEpta; allora conservano il loro E, aperto. come chiaramente si vede.

Reg. 11. I Nomi fostantivi, che finiscono in. eto, vanno proferiti per E chiuso, come pianeta, laureto, oliveto, querceto, suvereto, alla. Fiorentina, suvareto alla Sanese, luogo pieno di saveri, o di savari, e Castello così detto in Tofcana fu quel di Piombino. Non negando, che. anco alla Sanese non si dica suvero, e suereto, ma più di rado: e nell'altra guisa più spesso, come altresì, lettera, e lettera, opera, ed opera, ed averei, ed avarei, e simili, nascendo ciò in loro per una più particolar propietà della lor Lingua, perciocche (ficcome anco dice il Castelvetro) l'A è vocale molto amata da'labbri loro: ma torniamo a dir gli esempj delle parole in eto, con E chiuso, che sono aceto, aneto, Spoleto, il che par deguo di maraviglia, venendo da E aperto latino.

cioè plan Esa, laur Etum, oliv Esum, que es Etum. subErEtum, acetum, anEthum; spoletum, es così ancora Giocceto, o Diacceto, via così nominata in Siena, e luogo così detto nel contado di Fiorenza, e Casa nobile di quella Città; Lecceto luo: go pieno di lecci, e Monastero antichissimo nel contado di Siena dell'Ordine di Santo Agoltino, fimili altri.

E si è detto; Nomi sossativi, perciocchè gli Adjettivi conservano il loro E aperto, comehanno nella loro origine latina: per esempio sia, li Eto, qui Eto, discr Eto, mansueto, e simiglianti. E se altri opponendo dicesse, che decrEto è sostantivo, e nondimeno si proferisce per E, aperto; si risponde, che questo vocabolo non è della prima Lingua, nella qual se fosse stato ricevuto. non decreto detto si sarebbe, ma si degreto per E, chiuso, come si vede, che vi si fece di segreto, che vien dal nome sostantivo Latino secretum, e st fece anco fegretario, sagro, Sagrestano, agro, magro, ed altri tali per propria Formazion Toscana, che nel latino hanno la lettera C, che in volgare si tramuta in G.

Reg. 12. Negli altri Nomi, poiche finiscono in esco, ed in esca, quell'E, si proferisce chiuso, come donnesco, Romanesco, Francesco, Tedesco, Moresco, Turchesco, Arabesco, Cittadinesco, Cardinalesco, fratescu: e così anco i nomi di Case, e di parti, e partigiani, come Aldobrandesco, Pannocchiesco, case illustri Sanes: Monaldesco, Filippesco, Orvietane: Savellesco, Anibalesco, Stefanesco, Sforzesco, Romane: Festresco d'Urbino: Braccesco, BaBaglionesco Perugine: Gattesco Viterbese: Vitellesco Cornetana, Moresco Sanese: ed altri assai, e con nome fostantivo si trova oggi in fautesca,ed anco in sresca, e si diffe, che finiscono in esco, ed in efea, cioè di quello, che nasce da Formazione. come da Donna, Donnesco; da Aldobrando, Aldobrandesca; da Pannocchia, Pannocchiesco: e così ancora fresco, sostantivo, e adjettivo, e parimente i Verbi che finiscon nel medesimo modo, come cresco, rinfresco, invesco, pesco, il verbo Esco, esco di questa regola, perciocchè nel latino ExEo, dopo l'E, non ha l'S, come hanno tutte l'altre fuddette, ma in quella vece vi hal'X, che in volgare ha forza di far proferir aperto l'E, che gli è davanti: come di ExEmplum fi fa Essempio, ed Es Empio, di Exitus, Esito: di ExErcitus, Estrcito, ed Estrcito, e fimili, e Tresca vien dal greco OPHEKEIA, che fignifica propiamente ballo, o danza in onor di Dio:laonde appresso Dante nel decimo Canto del Purgatorio si legge.

L's presedeva al benedetto vafo
Trescando alzato l'bamile Solmista;
E più, e men, che Re era in quel caso,
ed è regola certa, e necessaria a sapersi.

I Vocaboli, che hanno per fine egno, fi proferiscono ordinariamente per Echiuso, come regno, degno, ingegno, segno, pegno, se mill'altri: e si è detto ordinariamente, perciocchè, quando tal fine si trova per la figura detta Metathesi, cioè Trasponimento, o Trasmutamento, altor non v'ha luogo questa Regola, come vediamo in alcuni verbi, cioè 1 Egno, e v Egno, dal qual si forma l'avverbio avv Egna usato da Dante nel Canto del Purgatorio ivi.

Avvegna che la subitana faga .

Or la ragione, perchè questi si proferiscano per E aperto, si può dir, che ella sia, perciocchè ne' lor primi vocaboli, onde si trasmutarono si trova l'E aperto, cioè in tEugo, e vengo verbi, ed avvEnga avverbio usato dal sopradetto Dantenel sine di questa sua amorosa Ballatetta, chenincomincia.

Poiche saziar non posso gl'occhi mici.

Dicendo.

Avvenga non la scorge

Se non chi lei onora desiando.

Ed usato anco dal Petrarca nel sonetto. Il mio avversario. ivi;

Misero esiglio; avvenga, ch'io non fora D'abitar degno, ove Voi sola siete.

E 'l Boccaccio l'usò fra gli altri luoghi nella fefta Novella della prima giornata ivi:

La quale unzione, siccome molto virtuosa, avvenga che Galieno non ne parli in alcuna parte delle sue medicine.

Da' quali verbi, ed avverbio fi forma per lafigura sopradetta tEgno, vEgno, ed avvegna.

Reg. 13. I Verbi, che hanno per vocal radicale E, e per finimento derivato eggio fi proferiscontutti per E chiuso, come oleggio, fa olezzo, colezzo: oreggio, orezzo, e rezzo: verdeggia, fignoreggia, pareggia, vagheggia, rosseggia, biancheggia, amareggia, pargoleggia, correseggia, comosti altri, e fi dice per finimento derivato, co-

me

me per esempio pose Dante in que' bellissimi versi del 16. Canto del Purgatorio;

Esce di mano a Lui, che la vagheggia, Prima che sia: a guisa di fanciulla, Che piaugendo, e ridendo pargoleggia L'Anima semplicetta, che sa nulla Ed il Petrarca in que' suoi della prima C

Ed il Petrarca in que' fuoi della prima Canzone degli occhi.

Non perch'io non m'avveggia, Quanto mia laude è inginriosa a Voi, Ma contrasar non posso al gran desso, Lo qual è in me dapoi

Ch'io vidi quel, che peusier non pareggia. E'l Boccaççio nella novella di Natan:

Ed essendo egli già d'anni pieno, ne però del corteseggiar divenuso stanco.

Ma quando Dante in quegli altri suoi versi dell'

8. Canto del Paradifo, dice.

Ond'egli ancor, or di, sarebbe il peggio Per l'huomo in terra, se non fosse cive?
Si rispos'io: e qui ragion non cheggio.
E'l Petrarca dice in quegli altri suoi:
E per lungo costume.

Deutro là, dove sol con Amor seggio Quasi visibilmente il cor traluce.

L'E di quelle parole pBggio, cheggio, e feggio si proferisce aperto, perciocchè non viene da sinimento derivato, come da verde vien verdeggia, e da sale vien saleggia, e così gli altri somiglianti. E quanto a veggio ancorchè non venga da finimento derivato, si proferisce per E, chiuso, perciocchè è formato da video latino, il cui I, in toscano

si tramuta in E, chiuso, come altrove abbiamo

infegnato.

Reg. 14. Qualora dopo l'E, segue il G, ed ancora l'U liquido, si proferisce chiuso, (purchè nella prima sillaba non sia R, similmente liquido, come in segno, e dileguo, e adeguo. Petrarca

Ma pur convien, che l'alta impresa segua. Hor m'abandona il tempo, e si dilegua.

Chi le dissaguaglianze nostre adegua.

E s'è detto, parché nella prima lettera non sia R, liquido, perciocche allora si proferisce aperto, come in que' luoghi del detto poeta.

Tempo era bomai di trovar pace, o tregua. E foi, quant'ella parla, bo pace, o tregua.

Reg. 15. Tutti gl'infiniti de Verbi della seconda maniera per E chiuso si proseriscono, come vedere, parere, bavere, piacere, volere, potere:

egli altri.

Reg. 16. Gl'Imperfetti, i Perfetti naturali, ed i primi Desiderativi de' Verbi della seconda, ed della terza maniera vanno proferiti per E chiuso, come negl'imperfetti; lo leggevo usato per lo più dagli Scrittori Sanesi, e da' moderni Fiorentini ancora, ed lo leggevo usato per lo più da' Fiorentini, ed alcuna volta da' Sanesi ancora, ta leggevi, colui leggevo, e così nel numero del più. Nel perfetto, tu leggesti, noi leggiamo, (ed ancor noi leggemo per un M solo, e così gli altri tutti di tutti i verbi, come proferiscon per lo più i Sanesi, ancorchè i Fiorentini ancora non lo risutino, e si trovi alcuna volta nel Decamerone.) voi leggeste, e s'è detto i Preteriti Naturali, percioc-

ciocchè ne' Preteriti Raccolti, e ne' Distessi questa regola non ha luogo: anzi ne' primi molte volte va per E aperto, come lEssi, bEbbi, seppi, e simili: e negli altri vi va sempremai, come crEdetti, vendEtti, godEtti, ed ancor si è detto i primi desiderativi, perciacchè ne' secondi si crede, che avvenga tutto il contrario, come goderEi, goderEssi, goderEbbe, e simiglianti.

La prima, e la seconda persona del numero del più nel futuro, in tutte quattro le maniere de verbi vanno proserite per B, chiuso, come amas remo, o ameremo; amarete, o amerete, goderemo, goderete, leggeremo, leggerete, alla Fiorentina goderemo, e goderete, o godaremo, e godarete alla Sanese, o leggiaremo, o leggiarete, vestiremo,

o vestirete .

E da questo, che si è mostrato, altri può far non lieve argomento, che non par così vero, come altri presuppone, che i Futuri nella nostra. Lingua si formino dall'Infinito, e dalla prima persona del verbo bavere, cioè Ho, gittando l'H, ma sebben (come jo stimo) dal Futuro del soggiontivo passato, cioè per esempio d'amavEro, latino per gittamento della fillaba vE, e per trafportamento dell'accento acuto della fillaba ma alla fillaba re, come parimente di amavissem, gittata la fillaba vi, e per trasportamento dell'accento sopra l'A di ma, etramutato l'E in I, sen'è formato amassi, conciosiacosachè sia più agevole a farsi amaremo di amav Erimus, che di amar E bab Emus, e così anco amarò, di amav Ero, o d'amard sincopato d'amavere, che d'amake

babEo, e leggerd di lEgEro, che di lEgEre babEo, e udiro, d'audiv Ero, che d'audir E babço. E que-Ro par più conforme al vero, perciocchè dicendo i Fiorentini amerà, e non amarà, come dicono i Sanefi, e quafi tutti gli altri, mostra, che essi Fiorentini non dall'infinito emare, e dal verbo bo abbian formató il loro futuro, che non ouò riuscirne se non amard, ma sì dal futuro del subiuntivo amavEro, per gittamento della vocale della fillaba ma, e della confonante della fillaba Twe vE, e trasportando l'accento sull'ultima, fattomin fo. ne amerò. Il che non è cola nuova, nè strana. appresso la nostra Lingua, da che in essa si foce anco fea di facea : e fessi di facessi , e non per per, s. levamento della fillaba del mezzo, come dice il Bembo nelle sue Prose, di che egli molto a ragione vien ripreso dal Castelvetro. Adupque per le ragioni sopradette si potrà user l'un modo di dire. e l'altro fensa bialimo, e mallimamente cialcuna Nazione il suo, come appieno di ciò è stato trattato nel fopradetto Dialogo Turamino, al qual mi riporto. Ma torniamo al nostro primo filo.

Reg. 17. Colà dove si trovano due zz, grossi, cioè toscani, o moderni, l'E che sta lor dinanzi, ordinariamente si proferisce chiuso, come in sezzo, onde vien sezzo, in vezzo, quando è ornamento da tener le Donne al collo, e vien da vissa, e quando è tostume, e consuctudine, e doriva da visium, onde viene auvezzo, ed in Areazo, in ghezzo, ed in mezzo, quando fignisca maturo, e vien da misis Latino, onde appresso il Mantovan Pastore si legge.

Sunt

## Sunt nobis mitia poma.

Egl. L.

E sotto questa regola si posson raccoglier tutti que' vocaboli, che hanno per finimento arrapper formazion Toscana, come altezza, bellezza, estrezza, doleszza, ed infiniti altri tali, i quali vengon formati con, quasi elli venisser da altitia Scc. come vien mondezza da manditia, lantezza da lantitia, darezza da darities; e molti altri tali. Or s'è detto ordinariamente, perciocchè pezzo, pezza, prezzo, apprezza si proseriscono per si aperto: nè di vocaboli puri toscani par, che altri vi sieno.

Regi 18. Così sucora colà, dave si trovano due zz, sottili, o latini, l'E si proferiles chiuso, (se però egli non viene da E, latino, ed i zz, non sono sormati del D, pur latino) come rezzo, quando significa luogo ombroso posto all'aria... con ventarello fresco; e leggo per odore reo, le quali voct sono ustee da' nostri Poeti, la prima fra gli altri da Dante nel 17. Canto dell'Inserno

ivi ş

B stems intro pur gaardando il rezzo; E nel Canto 22.

Ed io tremova ne l'eterno rezzo

B'l Petrarca l'uso fra gli altri luoghi nel sonetto, che incomincia; S'al principio: dicendo;

Più non mi può stampar l'aura, nè 'l rezzo L'altra da Dante predetto nel 10. Canto dell' Inferno ivi;

Che 'nfin là sh facea spicoiar sao leuzo:

E fono vocaboli anzi delle Rime, che delle...

S'è detto, Se però egil uon vieve de E latino: ed i zz non sono formati del D pur latino; perciocchè venendo in così fatta guisa, si proferisce aperto, e l'esempio sarà in mEzzo, che si scrive per B aperto, e per due zz sottili, che nascono dal D, di mEdius latino, com'anco per caso razzo, da radius, mOzzo, e pozzo in Lombardia., e moggio, e peggio in Toscana da modium, e da.

podium.

Ma venendo da I, e da T Latino, l'I si muta. come è detto in e chiuso, e 'l'T in due z toscani, come per elempio vezzo, e gbezzo, e mezzo, ne? aualri due z svformano dal Tlatino, e per e chiuso dall'I pur latino come que', che vengono da. witium, Egyptus, e mitis. E che cià sia vero, vediamo, che pEzzo, pEzzo, prEzzo, apprEzza., non seguon quella regola, ma il loro E si proferifce aperco, perciocche egli viene non da I, ma da E latino, il qual, perciocchè è sempre aperto, lo conservan tale, dove quegli altri vocaboli l'hanno chiuso; perciocchè in essi viene da I latino, che facendosi toscano diventa sempre e chiuso, come s'è detto più volte. Escesuor di schiera degli altri Arezzo, che venendo da Ar Etium, doveva proferir in per £ aperto, e pur si proferisce per chiulo

Reg. 19. Quando l'E folo fitrova nella penultima filiaba, ove non fia I liquido; e dopo esfo B segue L, ordinariamente si proferisce chiuso, come velo, vela, melo, mela, condelo, candela, ed alcuni altri. E si dice sola, perspocche altramente, quando sotto l'E in forma di doppio suono.

7

o come dicono i Latini, Dittongo, si trova I liquido, fi proferisce aperto, come CiElo, giElo, fiele : e si dice anco, ove non sia I liquido, perciocchè allora si conserva quell'E che prima era nella parola intera, come Evangelio, che avendo l'E aperto nell'antepenultima ve l'ha ancora vang Elo, quantunque l'accento rimanga nella penultima: ficcome anco ImpErio, magisterio, mona-AErio, e fimili, sfuggendo l'I, fanno ImpEro, md+ gift Ero', monaft Ero eqli'E aperto con accento acuto fopra. E dicesi oltracciò ordinariament. perciocchè quando il nome sostantivo nel primo caso del meno finisce nell'ultima vocale in E. allora si proferisce nella prima per E aperto, come si vede in mêle, liquor dolce, frutto delles Api, ed in MichEle, e ciò avviene, perciocchè la nostra Lingua in quello, che ella può, è molto vaga della varietà, la quale in questi vocaboli ancora abbraccia, proferendo la penultima... fillaba per E aperto, e l'ultima per chiuso. E per questa ragione fille si proferirebbe altresì per E, aperto, ancorchè non vi fosse l'I liquido, e si dicesse fEle: come dicono alcuni. Ma nel nome adiettivo si truova qualche dubbio, perciocchè crudEle si proferice per E, aperto; e fedele per chiuso. Il che si stima non essere altronde avvenuto, se non perche cradele segue la Regola posta qui di sopra: e fedele si proferisce per li chiufo, perche deriva da fede; laonde siccome in que-Ra sua Origine quella stillaba de ha l'E chiusos così ancora l'ha in fedele, quantunque fede abbia sopra se l'accento grave nella seconda, e.

N 3

fedele v'abbia l'acuto.

A Vendo finora parlato dell'E, chiuso, a mofirato, come egli nasceva da quattro cagioni; e volendo ora, e dovendo per consaguenza parlar dell'E aperto diciamo, che egli
nella Lingua Toscana provien da sei cagioni, e
che le radici dell'E aperto sono di maggior numero, che quelle del chiuso non sono, contuttoche
il chiuso si truovi più spesso nella detta Lingua,
che non vi si truova l'aperto. Or queste sei cagioni sono Accento, Lettera, Forma di sinimanto, Affetto, Rappresentamento, o Contrasacimento, e Qualità di Lingua.

Dell'Accento sarà l'esempio, quando egli si truova infieme coll'E nella sillaba antipenultima come imperio, misterio, mensola, pergamo, ove ordinariamente si proferisce l'E aperto, ed appresso se mostraranno distintamente le Re-

gole colle fallenze loro.

Della Lettera sono più gli esempi, ma per ora basti prEmo, rEmo, trEmo, ove l'E, per virtù, e proprietà dell'M, che gli segue appresso, si pro-

ferifce aperto.

Del Finimento fieno per elempia gli Sminuitlui in Elle, come vecchier Elle, e vecchi Er Elle proprio de' Fiorentini, pover Ello, e povar Ello proprio de' Sausti, pratic Elle, hortic Elle: ove per virtù della Forma l'E si proferise aperto.

Dell'Affetto si vede l'esempio in deb, obime, esimili, i quali dovevan finire in Echiulo, ma

per cagion dell'Affetto finiscono in aperto.

Del Rappresentamento, o Contrafacimento,

l'esempio sarà per ora la voce, che sanno le pecore belando, la quale naturalmente va per E.

aperto.

La sesta, ed ultima cagion della Qualità della Lingua s'intende, che nasca per virtù della seconda, e della tersa Lingua, come per esempio, quando i letterati Scrittori pigliano i vocaboli della Lingua Latina, e gli trasportan nella Toscanat perciocchè essi conservano tutti gli E, che hanno sopra se l'accento acuto, aperti così, come trovati gli hanno in Latino. Di cui sieno gli esempi BElo, DElo, Era, sovera con molti altri. I quali vocaboli se sossero sati presi, ed usati nella prima Lingua, sarebbono stati presi, ed usati coll'E chiuso, per le regole dete di sopra, parlando d'esso Echiuso. Or venendo alle Regole speciali dell'E aperto diciamo.

Reg. 1. Che quando l'E si truova con accento acuto nell'antipenultima, e nelle penultima,
v'è antivocale si proferisce aperzo. E qui si comincia a spianar la prima cagione dell'Accento,
e sono questi gli esempi; salt Erio, misterio, batsisterio, ed altri simili (il che ha somiglianza coll'
O, parimente aperto, come historia, vittoria,
gloria) ed altre a' pradetti Luorettia, Venettia,
sapientia, pradentia, silentia, assentio, e,
molti altri: onde appo il Petranca nel sonetto s'

le sobil fangue.

Edun'atto, che parla con filentio E'i mele amaro, e addulcir l'afsentio.

Ma non pertanto gli ultimi quattro vocaboli fi postono raccogliere, e raccorciare, tramutan.

do l'ultima fillaba loro, tia, e tio, in, za, ed in zo, e dicendo sapi Enza, pradEnza, silenzo, ed assenzo.

Onde appar manisestamente, che non si dee, nè può scrivere Sapienzia, Pradenzia, Silenzio, Assenzio, e simili altre cose, perciocchè non averebbe operata cosa alcuna l'avviso della nostra Lingua di voler'esser breve, e dolce, se così facendo, le ne avvenisse il contrario. E ciò appar anco più chiaramente essendosi di Tersio, e di stantia fatto Terzo, e stanza, e così in altri tali.

Reg. 2. Ogni volta, che l'E si trovarà coll'accento acuto nell'antipenultima, e nella penultima non vi sarà Antivocale nelle parole pure, ordinariamente si proferirà aperto. Per la qual cosa è da considerar, che la Regola data di sopra è universal senza fallenze notabili: e questa n'ha alcune degne d'avvertimento: Dicesi in quella. quando nella penultima fillaba fosse l'antivocale: In questa si dice, quando ella non vi si trovi: In quel luogo sempre: In questo per lo più l'E dell'antipenultima si proferisce aperto. Gli esempi sieno nelle fillabe de' vocaboli, nelle quali non è raddoppiamenro, cioè REgola, GEnova, PElago, VEnere, DEcimo, GEnero, TredEcimo, MEdico, CentEsimo, MillEsimo, SEcolo, MErito, e molti altri, ne' quali l'B, si proferisce aperto. Il che molto più avviene, qualor dopo l'E seguita raddoppiamento di confonante fimile, o di diversa, come pergola, termine, zeffiro, petsine, es'è detto nelle parole pure, atteloche nelle cresciute per mezzo degli Affisi ciò non ha

luogo, come crédemi, crédoti, crédefi, séguemi, séguilo, séguono con più altri: perciocchè trovandosi l'E chiuso nel Verbo puro di tali vocaboli, ne segue, che si trovarà anco, quando elli sarà cresciuto per via d'affissi, come si vedene' sopradetti esempj. E s'è detto ordinariamente, perciocchè questa Regola non si mantien serma per diverse cagioni.

Fall. 1. E primieramente in que' Nomi, che vengon da I latino, come cenere, pegola, cetara, Tevere, cembalo, vedova, Pefaro, mescola, ancorchè i Fiorentini, non so perche dican cetera, e Pesero, Barbera, ed altre così fatte non usate mai dal Boccaccio, nè da verun altro de' loro buoni

Scrittori, e molti altri.

Attesochè questa Regola è bisogno, che vada inanzi a tutte l'altre, e dove la parola vien da I latino puramente convertito in E toscano, come tutte le prossimamente dette; non si può, se non per cosa di gran maraviglia sperar, che egli vi sia aperto, ma è necessario, che sempre vi sia chiuso.

Fall. 2. Fallisce eziandio, qualor doppo l'accento acuto, che è nell'antipenultima, incomincia senza mezzo alcuno l'altra sillaba da S solo; perciocchè nella prima Lingua l'E di prima si proferisce chiuso, come vediamo in Quaresima, Cressima, lesima, cristianesimo, paganesimo, battesimo, barbaresimo, le quali ultime quattro accorciate si proferiscono, e si scrivono Cristianesmo, Paganesmo, Battesmo, Barbaresmo, e non come errando, sanno alcuni Cristianismo, Paganismo,

Battismo, Barbarismo, ed altri: e pervaventura di qui nasce, che i Fiorentini, seguendo così fazta propietà proferiscono Ceseri per E chiuso, e forse anco il fanno degli altri Toscani, che secondo il buon parlare si dee proferir CEsare per E, aperto, e per A nella seconda, e per E chiuso nell'ultima.

Fall. 2. Fallisce ancora, quando si truova l'M. o dinanzi ad E, o pur dopo esso: o sia egli nella medesima fillaba, o pure in diversa: perciocehè sempre si proferisce chiuso. Quanto al trovarsi dinanzi si sente in mentova, ed in dimentico. Quanto all'esfer di poi, e nella medesima sillaba fi conosce in tempero, e tempia, ed altri. E dell' effer nella fillaba, che segue, si vede in semina, ed in femina. Conciolische in tutti questi elempi fi truovi l'E chiuso.

Fall. 4. La quarta fallenza sarà, quando dinanzi all'E, dove sia l'accento acuto nell'antipenultima si trovarà la lettera D, come in debile debito, defino, deparo, i quali vocaboli si proferiscono per E, chiuso: Nè rimanga alcuno ingannato da queste parole dEcimo, und Beimo, e fimili, che vanno per E, aperto proferite, come anno il Petrarca.

Cb'i' fou già, pur crescrendo in questa voglia. Ben presso al decim'anno.

Hor voige, Signor mio, l'undEcim'anne.

Attesochè questi , ed altri a lor simiglianti vocaboli non fon della prima Lingua, nella quale in quella vece dicevano dicEsimo, undicEsimo, e di mano in mano i leguenti, dicendo ancor ven\*Efime alla Fiorentina, e vius Efime alla Sansse, come dicono oggi molti, e come disse Dante nel 20. Canto dell'Inferno.

Di unove pene mi convien far versi, E dar principio al ventilimo Canto.

Da' quali per gittamento di fillabe, e per trasformazion di lettere s'è fatto dEcimo, e andEcimo.

Fall. 5. La quinta fallenza è, quando appresso l'E, accentato acutamente segue N, nella medesima fillaba, come in peutola, assitola, è simiglianti.

Fall 6. Fallise nel setto luogo, quando sotto l'E si pone I liquido per sigura di traponimento toscano, come chi Erico, perche allora si profesise aperto: ancorchè alcuni dicano cherico, senza l'I liquido, e per E chiuso, ed anco cherco, come fece Dante.

Fall. 7. La settima, ed ultima fallenza è in alcune parole sbandate, le quali si posson malagevolmente schierar sotto la Regola, come segola, e farmetico: benchè d'esse ancora si potrebbe porre in campo qualche ragione, che per non divolgar tutti i segreti dell'arte, me le riserbo in me.

Reg. 3. Qualor doppo l'E, accentato acutamente nella penultima fillaba feguono C, o G, raddoppiati, ordinariamente venendo da E Latino, fi proferifce aperto, come per esempio con CC, o GG: Ecco, pEcca, lEggo, rEggo, grEggo: e con CCI, e GGI, fEccia, grEggia, fEggio, pEggio: e con CCH, spEcchio, vEcchio, i qua'vo-

caboli vengon da Ecce, pEccet, lEge, rEgo. fen , gren , sedes , peius , speculum , vetulus, e s'è detto ordinariamente, perciocche da lEx latino si forma legge in Toscano, e si fa per Echiuso, il che nasce dall'Origine della Differenza, che per far tal voce differente da l'Egge terza persona del meno del presente dimustrativo di lEggo i Toscani hanno detto legge con E chiuso, come s'è mostrato ancor altrove. Onde bisogna recarfi a mente, che quafi tutte le parole disces dall'Origine della Differenza escon fuor delle Regole ordinarie. E s'è detto ancora Venendo da E Latino: ove de' quattro Capi, onde viene l' E Toscano: ne piglia un solo a formarlo aperto nel cafo di che si ragiona, cioè, quando egli viene da E latino, quasi eschiuda gli altri tre Capi, de' quali il primo è, quando egli viene da I latino, come veggio, pecchia, secco, veccia, leccia, fecchia, lecco, orecchia, Reggio, stregghia, ed altri, venendo essi da vidEo, apicula, sicco, vicia, ilice, sitala, lingo, auricula, Regio, strigi-

Il secondo per virtù di Finimento Toscano si rivede in molte forme, e prima in corteccia, vac-careccia, pecoreccio, e così anco in quest'altreberteggio, vaneggio, careggio, rossessio, corteseggio.

Il terzo per Origin barbara, ove sempre dinanzi a così fatti raddoppiamenti si proserisce l'E chiuso, come zecca per z grosso, tressia, benchè questo possa venir dal Greco, ove è il lota, stecco, stambecco, Peccia in significazion di Ventre, ed anco di Pemeglia nobile di Siena.

Reg. 4. Quando l'Esi truova nella penultima. e seguono appresso altre mute, o due SS, ordinariamente nelle parole pure va proferito aperto. per l'altre mute s'intende, che non sieno nè il C, nè'l G, duri, o languidi. Gli esempi saranno questi, nel B, bEbbe. potrEbbe., gialebbo, cas nel P., suo contraposto, [Eppe, Gios Eppe, o Giasteppe, Aleppo. Così nell'F, ceffo, acceffo, ma nell'V consonante pur suo contraposto non s truova raddoppiamento: il qual fimilmente non si truova nel D, perciocchè freddo vien da frigidut, per trasformazione della fillaba gi, in un D, secondo la propria formazion della nostra Lingua: ofide tel vocabolo si raccoglie sotto la Regola dell'I Latino: Ma nel T, similmente suo contrapolito fone trovano affai, come petto, lEtto , iEsta, afgetto, dilEtto, accetto, concetto, altito, rifpEtto, affEtto, effEtto, fofpEtto acacteo, sobe Etto, ed el Etto; ancorche que-Rosla della seponda Lingua, e scelto è della prima da feleffus, Nell'SS raddoppiato si trovan gliesempj in preffo, oppresso, dappresso, sppresfo, concesso, NEsso nome proprio di Centauro, odEsso, cEsso, sesso e Tresso sumicello presso la Città di Siena, che nasce dalla famosa Fonte Becci. Conciosiacosachè in tutti i sopradetti vo-- caboli si proferisca l'E aperto, e ciò si fa sempre, purchè egli non venga da I Latino, come spesso, mello, mello, lello, istello, fello, ed altri, i quali vengon da spissas, missas, missas, elius, missas, ello, ipfo, fixus, il quale avvertimento li dec aver non : . 215

pur qui, ma in tutte le Regole date di fopra, ed in ogni altro luogo ancora. B s'è detto ordinoriemente, perciocche fi trovano alcune picciole fallense, come nel B, raddoppiato crebbe, iserebbe, che si pronunziano per E chiuso, e pur non vengon da I latino: Ma quella par eller fallenza più tofto, che ella veramente fia; percioschè erebbe vien da crasco Toscano per viett di prima formazione, enon da crevis latino per virsù di sevenda: E persiocche crese ha l'E chiuso, è necessatio, che l'abbia ezinadio erebbi. Ma. mel T, ben fallifee la regola in quello vocabolo tetto, venendo esto da tEstimo lacino, che ha l' E aperto Tegola, ed in tegghia, che vengon da tEgula, ed in tettoia, che vien de tEfforium. E questi fi può dir, che fien com'ancorin due vocaboli sbandati, che elcon fuor de l'chicie ..... vanno leguendo l'Origine dello Shandamento. E fi disse nelle parele pure, perciocche quando fuffero diffese per via d'Affissi, ciò non avrebbe luogo: anzi tal farebbe l'il nell'affifio, quallegià fi trovafic nel vacabol paco, come per clempio in vende, e gode, i quali coll'affifio fauno vendemmi, e godemmi, e vendevvi, e godevvi, e godevei, e vendecci, ove, per virtà degli affili vi. e ei, siraddoppia l'V confonente, il qual nelle. parole pere non firaddoppia: e fempre fi preferiscon per E chiuso, quantunque vi fia raddopprismente di mute; perciocche chiuse si proferis fcono ancor ne' fuoi puri. E fe qui alcuno opponendo dicesse; che eziandio per testimoniansa del Bembo fi legge nelle buone profe, e bebbe.

be, e bevve, trovandosi appo il Boccaccio nel Decamerone:

E, senza alcuna paura postalasi alla bocca, tutta G. 4. la bevve.

Essi bevvero troppo biersera E nei Petrarca.

G. g. N. s.

Nou più bevve del fiame acqua, ebe sangue.

Si risponde, che bevve non è vocabol puro:

ma alterato da bebbe, per trasformare di B in V consonante, secondo la propria, e scambievol passion di quelle due lettere di tramutarsi, e trasformarsi l'una nell'altra, e l'altra nell'una, onde di vace si fa boce, e di voto, boto, e di Cervio Cerbio, di Sparviere Sparbiere, e di Corvo Corbo, e simili. E così all'incontro di bebbe si fa beveve, e di piobbe piovve, e di crebbe si potria far crevve, come di trabe latino si fece trave, ed altri tali: Ma puramente non si truovano usati, ed il Castelvetro nella Giunta alla ventesimasesta, particella de' Verbi del Bembo scrive risolutamente queste parole.

E diso, che V, consenante non solamente non può havere stato dopo C, G, e P, ma che non lo può havere dopo molte altre ancora, civè, nè dopo B, nè dopo D, nè dopo N, nè dopo LL, nè dopo M, nè dopo RN, nè dopo QU, nè dopo T, nè dopo TT, nè dopo CT, nè dopo NT, nè dopo V,

confonante.

Reg. 3. Ove dopo l'E nella penultima seguon liquide addoppiate, e simili, si proserisce aperto, purchè le dette liquide non sieno NN, nè vengano per sormazione, o per via d'assissi. Ed

essendosi ragionato delle Mute, e dell'S, si travarca alla Regola delle liquide, ed in prima a quella dell'L, del qual si riconoscon gli esempi in cella, bella, rubella, castello, bello, anello, pelle, sella, e per conseguenza Stella si doverebbe proferir per E aperto, come la proferiscono i Colligiani, ed alcuni altri popoli di Toscana, e' Napoletani, e gli altri Regnicoli, e non per Echiuso, come la proferiscono i Sanesi, i Fiorentini. e quasi tutto il rimanente d'Italia. E ciò ancora si vede in que' vocaboli, che per diminuimento si formano, come vecchiarella, e povarella, ed anco poverella secondo l'idioma Sanese, e vecchierella, poverella, secondo il Fiorentino: e zitella. faucella, cittadella, Ascarelli, Bandinelli, Rovarelli, Gabbrielli, Guidarelli, Giovannelli, Marinelli, Mignanelli, Mannelli, Maestrelli, Nelli, Paccinelli, Spinelli, Verdelli, Vitelli, case nobili Sanesi, e simiglianti. Dell'M, si può conoicere in gemma, e Gerusalemme, e nel nome steso dell'istessa lettera, cioè Emme, come tutte tre le pose Dante nel 23. Canto del Purgatorio, dicendo:

I dicea fra me stesso pensando, ecco La gente, che perdè Gerusalemme, Quando Maria nel figlio diè di becco: Parean l'occhiate anella senza gemme: Chi nel viso degli huomini legge omo, Ben'havria quivi conosciuto l'emme.

Così Buemme per boEmme, che vien da. Boemia, vocabolo usato dal suddetto Dante.

Dell'R, si conosce l'esempio in Erro, in cErro,

in fErro, guErra, tErro, affErra, infErra, Forteguerri, e Cacciaguerri case nobili Sanesi, e la prima anco Pistolese, ed altri tali, ove sempre, siccome negli altri di sopra, si proferisce l'E aperto. E si disse, e simili, percioche sono aucora diverse, come pErdo, pEndo, tEndo, tEr-20, ed altre, e si è ancor detto; Parchè le dette liquide non sieno NN, attesoche allora fanno ordinariamente l'E chiuso, come cenno, senno, penna, venne, Ardenna, Gebenna, antenna, senza risguardo alcuno, che elle vengan da E, o da I Latini, e si soggionse; Nè vengano per formazione. Il che si vede nelle prime persone del numero del più de' Preteriti perfetti, come leggemmo, scrivemmo, intendemmo, e godemmo. Ove l'M, si raddoppia, e pur l'E, si proferisce chiuso; conciosiacosachè tali parole vengan per formazione; laonde effendo l'Echiuso nella penultima fillaba di l'Eggere, scrivere, int Endere, e godere, è necessario, che sia parimente chiuso in leggemmo, scrivemmo, intendemmo, e godemmo, il che più chiaramente si scuopre in que' verbi, che hanno i suddetti preteriti accorciati, come è godere, che ha gode, dal qual per dritta formazione vien godemmo, e simili, come potè, vendè, ristè, perde con altri tali. E finalmente si disse; o per via di Affissi, come intendemmi, godemmi, potemmi, vendemmi, perdemmi, i quali tutti per E chiuso si proferiscono, seguendo la natura del suo puro, o primitivo, che ci diciamo.

Reg. 6. Ogni volta che dopo l'E segue consonante liquida dinanzi ad altra diversa consonante, venendo egli da Elatino, ne pur fi proferisce aperto, purche non vi sia dinanzi MM, e NN, ed in molti casi si conosce l'uso di questa regola, come per cagion d'esempio merso ucello appo il Petrarca ivi;

E già di là dal Riopossato è il mErlo.

E mErlo per le sommità delle pubbliche mura, sppo Giovanni Villani nel 99. cap. dell'x1. libro, e nel capitolo 91. del libro x11. ove dice, e alcuns (folgore) v'abbasse certi mErli delle ma-

70.

E NErli cognome di casa nobile Fiorentina... PErla, vērmi, fabermi, germi, hermi, il qual ultimo vocabolo da alcuni, che sono poco intendenti della nostra Lingua, vien proferito per E chiuso. Oltracció si conosce questa Regola, avando quella fillaba istessa incomincia da altra consonante, come berba, superba, serba, acerba, disacerba, merco, elbergo, verbo, tergo, ergo, evversa, rieversa, conversa, cospersa, Roberto, o Ruberto, Sigisberto, Alberti Casa nobil di Siena perso colore, e perso per perduto, benchè alcuni nieghin trovarsi torze, berze, ferze, e merto permerito non ulato giammai dal Petrarca (ed è cola degna di considerazione) per fuggir, come io stimo, la vicinanca d'un'altra parola di mal suono, o per dir meglio di mal'odore, non rifiutata contuttoció da Dante: in vece del qual merto il Petrarca diffe pregio. Quando ancora è antipolto all'M, fa il medefimo, come sempo, assempo, grembo, Bembo, ed altri, che si proferiscono per E aperto; E se alsua contradicendo. adducesse, che sembra, e rassembra si proferiscon per E chiuso, si può risponder, che ciò avvien, perche questi due vocaboli sono Provenzali, fatti poi nostri, e nell'Origine loro latina hanno I come que', che vengon da fimilare, che appo noi significa rappresentace, ed appo i Franzesi, ed i Provenzali in Lingua loro femblare, ande i Tofcani cambiando l'M in R fecero sembrare, raffembrare, che più toscanamente s'è detto finipliare, erassomigliare; come di folium fi fece for glio, di mulier mogliera, e moglie, ed altri tali: proferendoli elli da prima per doppio L, e poi tramutandoli il primo I, in G, e l'elempio di tal verbo negli Autori Latini è in pronto, e fra gli altri nel 25. Epigramma del facondo libro del facetiffimo poeta Marziale ad Phæbum, cioè;

Cum fint erura tibi , similent que corpus Luna.

In Rbytio poteras, Phabe lavare pades.

Or nei parlavam di que' vocaboli, il cui R vien da É latino. Così feguendo l'L egualmente fa questo effetto, come elmo, Aufelmo, Guglielmo, elfo, Gelfo, gelfo tutti per E aperto: All'ing contro elce, feice, e felce per E chiulo si proferiscene, perciocche si formano da ilen, filin, e files ohe hanno l'I Latino. Trapaffando ora all' N. ci fi moltrano affai efempi, come accendo, apprende, arrondo, intendo, prendo, comprendo, riprendo, spendo, contendo, rendo, tendo, sendo, senda, facconda, merenda, e molti altri tali, e per questa medesima Regola altri estima, che s' abbia a dire vendo, e scorto per E aperto, como proferiscono que' de Colle: e non per E chiusa. come fanno i Sanesi, e' Fiorentini, e quasi tutti gli altri. Quindi ancora dente, gente, lente legume, lento, talento, ceuto, pento, sento, sento, vento, accento, contento, concento, intento, Eenvoglienti Casa nobil di Siena, e simiglianti sempre per E aperto si proseriscono. Di qui nasce, che i Gerundi della seconda: della terza, e della quarta maniera, ed i lor Participi attivi egualmente vanno proseriti per E aperto, some leggendo, udendo, intendendo, godendo, Leggente, udente, intendente, godente: Così censo, penso, intenso, accenso poetico, usato dal Petrarca ivi; Per quanto non vorreste, o poscia, od ante

Esser giuntial cammin, che si mal tienst, Per nou trovarvi i duo bei lumi accensi:

e colà;

E interrompendo quegli spirti accensi, A meritorni, e di me stesso pensi.

Similmente Lorenzo, assenzo, temenza, prefenza, ecnoscenza vanno proferiti per E aperto:
Senza si proferisce per E chiuso, perciocchè la
prima sua parte nasce da sine latino, dove è l'I
onde non può trapassando in Toscano proferissi
altramente, così ancor lembo venente da simbas,
e venti numero alla Fiorentina va per E chiuso,
come quel, che vien da viginti latino, dove è pur
l'I, onde i Sanesi, per gittamento della sillaba gi
secero vinti, come di digitus dito, e simili, e però gli uni, e gli altri proferiscon bene, e ragionevolmente.

Reg. 7. Ove dopo l'E segue S antiposto a T o a P si proserisce aperto, come festa, presta,

resta, bonesta, molesta, funesta, pestio, impestiato, bestia, ancorchè i Sanesi, e forse ancor altri proferiscan quest'ultima per E chiuso. Così potesta coll'accento grave nell'ultima, e coll'acuto nella penultima in significazion di Degnità, come l'usò Dante nel 6. Canto dell'Inserno in quel verso;

Quando verrà lor vimica potEsta »

Ed è del gener feminile, come si truova più volte appresso i Villani istorici messer la Podestà, che oggi maschilmente si dice il Podestà; e coll'accento acuto sopra l'ultima. Così ancora è si proserisce per E aperto, gesta usato dal sudetto Dante nel 31. Canto dell'Inferno, ivi:

Carlo Magno perdè la fanta gEsta.

Antiposto a P si truova solamente in vespa con Eaperto: e non in verun'altra parola, che io sappia. Da questa Regola par, che escan suora cesta, cresta, pesto, e questo: perciocchè essi vengon da cista, crista, pinsus, ed iste, dove è I latino, e però non è da maravigliarsi, che in Toscano si

proferisca per E chiuso.

Reg. 8. Quando fotto l'E si piglia I liquido in forma di Dittongo, si proferisce aperto: e nel puro traponimento Toscano gli esempj sono spessisimi, come Cielo, gielo, fiele, diede, lieve, lieto, riede, niega, niego, e fiero, nome, e verbo dietro, viene, con più altri, ove sempre l'I è liquido, e l'E che segue è aperto. Gli esempj dell' L liquido trasformato in I pur liquido si trovan non così spessi, e fra gli altri sono Chiesa da Eccelesia: pieve da plebs: pieno da plenus: bieco da

obliques: fievele da fiebilis, ed alcuni altri, ne' quali è sempre l'E aperto. Nascono ancora per altre vie, come s'è dimoftrato altrove, ma fono sempre d'una medesima natura, e fanno l'essetto istesso. E la Regola è bella, ed utile, ed universale: ma folamente è da avvertire, che l'V preso così per traponimento Toscano, quando l'accento, che per necessità v'è sopra si tramuta, e d'acuto fi fa grave, effo V fi dilegua, e perdefi, e non vi può star più, come di tsoss riesce tonsva , di muove moveva, di vaole voleva: di duole deleve: di suole soleva: di puone secondo alcuni testi del Decamerone poseva, di traovo, e prasvo, travava, e provava, di giaoco giocava, ove l' V liquido fiperde. Ma non già così avvien dell' I prese per fimil traponimento, perciocchè egli vi rimane exiandio fotto l'accento grave, come di fero vien fierezza, fieriffimo: di pieno, pienezza, pieniffimo; di fievole, fievolezza, fievoliffimo, di chiede chiedeva, ancorche in alcuni verbi egli non virimanga, come fiede, che fa fedevo: fiere. o fiede, feriva, o fediva, chiere, chereve, e fimili: e s'è detto in alcuni: pereiocchè chilide fa, come s'è detto, chiedens: e così ancora qualcun' altro, di che parlarem altrove più appieno.

Reg. 9. Le parole, che dopo l'Etianno D folo (purchè non vengan da Origin barbara) fi proferiscono ordinariamente per E aperto, come cEde, procEde, reda, rede, fedia, [Ede, cbiEde, diede, Leda, preda, piEde, fpiEdo, prEda, vede, vedova, fede, vanno per E chiuso, perciocchè vengon dai Latino vider, vidua, fidEs. Ma la maraviglia è di crede, e di mercede, e merceto, e mercatante, e mercantia, che vengon dal Latino, crEdit, e merces, mercasus, e mercasor, e mErcatura, dove si truova E aperto, e pure in Toscano si proferiscon col chiuso, e per questo si diffe ordinariamente. La Ragione potrebbe effer ner cagion del C posto in quel primo vocabolo inanzi all'R. Da che si vede il simigliante avvenne in cresco, il qual verbo venendo da E aperto latino, nondimeno in Tokano si proferiste per chiufo: E nel secondo vocabolo, cioè mercede può esser per cagion dell'M aptiposto all'B, che ha natural forsa (ficcome anco l'R) di conden fare. e chiudere il fuono delle lettere, come addietro ad altro propolito s'e' moffrato più pienamente. e non pur di quelle, che fenza mezzo feguon loro appreffo; ma esiandio di molte altre di quelle. che nella feguente fillaba fi truovano (il che à cosa notabile) e l'esempio si vede sta l'altre in. medesimo, meleto, mettere, Menelao: ancorchè nel Latino v'abbiano l'E aperto, venendo essi da idEm, miletum, mittErE, MEsElout, ovvero va fotto l'Origin della Differenza per diversificarlo da mErce senza accento nell'ultima, usata da Poeti, e spezialmente da Dante in quel verso dell' x1. Canto del Paradifo.

Discerner può, che bassa mirce carca
E dal Petrarca ivi in quegli altri suoi;
Ella carca di ricca mirce bonesta.
E quel, che lieto i suoi campi disfatti
Vide, e deserti d'altra merce carco.
Che si proferisce per li aperto.

04

I'm and a second The state of the s The state of the s The state of the s - mus reserve to senso. It 2 31000 The second of th THE THE RESERVE and the same of the same of THE CHARLES THE the same same and THE PARTY OF THE P AND I WARRY THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF ---Marie The Marie The Contract of the Contract o THE LET L'ESTIME. The water - The . The same set . . The same and the same of the

per inserté fait de proposition de la company de la compan

E aperto: come veccbiar Ella, quadr Ella, fac Ella mammElla, navicElla, ed altri appo il Petrarca cattivElla, torricElla, cepperEllo, travicEllo, fantic Ella (che nelle antiche scritture del buon secolo degli Autori Sanesi dicon, fancElla) gbirlandElla, feminella, piattelli, pannicelli, ed infiniti altri appresso il Boccaccio. E tutte queste forme sminutive deon proferirsi per E aperto; quantunque non vi manchin di quelli, che qualora dinanzi all'e si trova il C languido, lo proseriscan per · chiuso, dicendo per caso monticello, particella, il che si tien, che non sia ben fatto. E da questo, che s'è detto, si può agevolmente decidere una. differenza, che è fra la pronunzia dell'Idioma Sanese, e quella del Fiorentino in questa parola. · baccello, conciosiachè i Fiorentini per E aperto il proferiscano; ed all'incontro i Sanesi per chiuso. Intorno a che noi diciamo.

Che se tal vocabolo è per forma diminuitiva.
Toscana; e da bacca, deriva baccEllo: ovvero se egli vien da bacEllus, del latino, del qual si fa.
menzion da Svetonio nella vita d'Augusto, in.
raccontando alcuni suoi Dettati: cioè:

Ponit affidue, & pro stulto, bacElum.

Intorno al qual vocabolo Suida dice, che Bacelo su un certo Eunuco grande di persona, madi poco senno, in guisa che passò in proverbio di chiamar così satti uomini, bacEli; in tal caso la proferenza de' Fiorentini per E aperto è migliore, e più secondo la regola. Ma d'altra parte è migliore, e più regolata la pronunzia de' Sanesi, se la forma di tal vocabolo è prima satta in Latino da Bac-

Bacva. baccille, e dal Latino, cambiando genere, trapaffa in Toscano, e fassene baccello, ovvero, se egli vien da bacillam, usato fra gli altri da Cicerone nel 2. libro, de Finibus, ivi Bacillam inflexam, & incarvatam.

E Marziale nella 3. Satira.

G pedibus me,

Porto meis, nullo dexteram sabennte bacillo. Perciocche formandosi da I si volge in e chiuso, secondo la sua propria passione; e siccome di aucilla, si forma aucella pur per E chiuso, e di illa si fa

ella, ed altri tali.

Reg. 13. I Nomi adiettivi, che finiscono in Eto, Eta, si proferiscon per Baperto, come diferetto, consulto, qui Eto, mansulto, si Eto, ancorchè quest'ultimo vocabolo era necessario proferissi ad ogni modo per E aperto, perciocchè sotto l'E ha l'I liquido in forma del Dittongo per traponimento Toscano: e vedes la Distinzione fra questi, e simili altri nomi Adiettivi, ed i Sostantivi chiaramente; da che Loreto, luogo samosifimo per divozione Cristiana in tutto il Mondo Laureto, Querceto, Salveto, Rovereto, Spoleto, Pianeto, Pantaneto, Diaccoto, ed altri tali, si proferiscon per E chiuso: Riman degli aggettivi queto, usato fra' nostri poeti dal Petrarca, in que' versi;

Canzon s'buom trovi in fao amer viver queto. In nobil sangue vita bumile, e queta.

Aper se gli occhi il soqui, e quete.

Il qual si dice anco cheto, come appo Dante nel decimosesta Canto dell'Inferno in que' versi;

Co-

Come quel fiame, ch'ha propie camine Prima da Monte V ofo in ver Levante Da la finistra costa d'Apennine: Che si chiama Acqua cheta suso, avante Che si divalli già nel hasso lette

Onde si forma il verbo chesare, acchesare, en racchesare appo il Boccaccio nella 7. Novella della 2. Gior. ivi;

Lei, che non tanto il perdato morito, quanto la fua sventura piagnea, s'ingegnavan di racchetere.

Che si proferiscon per E chiuso. A che si può risponder, che la suddetta Regola s'intende di quegli Addiettivi, che fon presi puramente dal Latino, come sono gli aktri detti di sopra, e non barbaramente, come avvien di queso, o ebeso, i qua. li non vengon da qui Etus latino, o da qui Eto volgare, e ciò fi prova per più ragioni. È prima, per. ciocchè non si vede, per qual regola quello I dinanzi all'accento acuto dovesse ssuggire, e dileguarsi. Dipoi questa differenza, che nell'uno siè l'E aperto, e nell'altro il chiuso il dimostra chiaramente. E se venisse da qui Etus, o da qui Ete non fi potrebbe dir obeto per E chiulo, per vigor d'una regola mostrata altrove. Senzache non è la medesima significazione quella di qui Eto, e quella di queto, o di cheto: percioeche quel fignifica, Riposato, ed avente quiete : e questi significano tacito, o tacente: ancorche si vegga chiaramente, che queto, o cheto non son venuti nella nostra Lingua per pura formazione, ma per barbara, cioè facendofi da prima di Tacitus, barbaramente Tagaitus, o Tachitus, e quindi Quitus, onde toscanamente quitto, e quittare, e quittanza; (ancorchè non sien forse passate in iscrittura:) ed anco queto, e quetare, ed acquetare usati fra gli altri da Dante in que' versi.

Quinci fur quete le lanose gote Al Nocchier de la livida palude.

Insieme appunto, e a voler quetarsi

E dal Petrarca in quelli:

Quando avrò queto il core, asciutti gli occhi

Pur'acqueta gli ardenti mici desiri.

Ovvero da chitus troncato da tachitus detto di fopra, donde s'è poi toscanamente tramutando I latino in echiuso volgare formato cheto, e chetare, ed acchetare (de' quali s'è parlato poco addietro, siccome di que, s'è fatto che, e di qui, chi,

e simiglianti.

Reg. 14. Que' Nomi (e sotto esti si comprendono i Pronomi, o Vicenomi, che si dicano) i quali finiscono in Ei vanno proferiti per E aperto, come-REi . Giudei . Farisei , Lei , colei , costei , sei numero Mattei, Maffei case nobili Romane, Armalei, Amidei, Tolomei, e Tantei case nobili Sanesi, ed altri. Di miEi, e piEi, non occorre parlar, perciocchè per la Regola dell'I liquido si deon proferir per Baperto. E quel, che si dice d'Ei, s'intende altresi di Eo, di Ea, e d'Ee, come HebrEo, HebrEa, HEbrEe, Teseo, OrfEo, Rifeo, Enla, Pantafilla, Medla, e simili: Ma molto più ha luogo la Regola in questi, che inquegli altri detti di sopra, in quanto questi non. possano entrare nella Lingua Toscana, se non per mezzo, e col favor della feconda, e della terza LinLingus. Ei, pronome si proferisce per E chiuso, peroiocchè è sincopato da egli, o da essi: ed egli, ed essi vengono a noi da isse, o da isse, dove è I latino, che, siccome più volte si è detto, in Toscano si trasforma in E chiuso.

Reg. 15. I Gerundj, e' Participj attivi della seconda, della terza, e della quarta maniera de' Verbi, vanno, (come altrove ad altro proposito s'è detto) proferiti per Eaperto, come per cagion d'esempio sia avEndo, e posEndo della seconda.: leggEndo, e scrivEndo, della terza: dormEndo, e vestEndo, della quarta: con tutti gli altri. E ne' Participj attivi avEnte, posEnte, leggEnte, scri-

vEnte, dormEnte, vestente.

Reg. 16. I Preteriti distesi per E aperto si proferiscono, come credetti, potetti, sapetti, temetti, leggette, movette, spendette con tutti gli altri; la qual regola non pure ha luogo nella seconda, e nella terza maniera de' Verbi, laddove il preterito disteso va per due TT, ma eziandio in alcuni preteriti distesi, che si truovano nella quarta maniera, e vanno per R inanzi ad S, come apersi, copersi, offersi, soffersi, converse, scerse, disperse. E ciò non d'altronde nasce, che da una propria forma di sinimento Toscano in questi luoghi.

Reg. 17. I secondi Desiderativi vanno per B aperto, che così dee farsi, conciosiacosachè alcuni Toscani li proferiscono chiusi, ed alcuni altri aperti: Però questi, che sono migliori, proferiscono vorrei, vorresti, vorrebbe, vorremmo, vorreste, vorrebbono sempre per B aperto, e così

tutti gli altri, di tutte quattro le maniere de' Verbi, cheelli sieno: prima, perciocche l'usa così la maggiore, e la miglior parce di Toscana, e quasi tutto il rimanente d'Italia. Dipoi per costituir differenza fra quell'E, che fa truova antivocale nel preserito, e quello altro posto antivocalenel desiderativo: perciocchè quello va per E chiulo, 🚥 me credei, potei, remlei, e questo va per E aperto, come crederci, peterci, renderci, quando fi pronunzia così per E nella penultima: e non quando si pronuncian per Anella detta fillaba, come alcuna volta fanno i Sancfi, e molto più gli Aretini. E le seconde, e le terze persone di tal desiderativo ci fanno segno, che fi proferisce per E, aperto, come amarebbe, e amoreste alla Sancie, e onerobbe, e amereste alla Fiorentina. In prima fi sa, che dove l'S è antiposto al T sempre si promunzia aperto l'E, che gli fta dinanzi, come wofes, resta, testa, bonesta, contosta, manifesta, e Tosti Cafa nobil di Siena, la qual Regola fa, che in smarche sia simigliante natura. Di poi colà, dove dope l'E si truovano due BB, ivi ancora esso E è aperto, come in bebbi, bebbe, porrebbe, sarebbe. La qual proprietà c'infegna, che ancora amarebbe, e vorrebbe, e saprebbe si proferiscono per E aperto. E vien giudicato, che sia miglior pronunzia per aperto, che per chiufo; e fi diffe, e vien da E latino, percieuche quando vien da I pur latino fi proferifce per chiulo, come di bibit fi fa bebbe.

Reg. 18. Le particelle fignificatrici d'Affetto, che finifecne in E, si prescrisseno coll'aporto, e di

di esse parleremo appieno nell'Origine d'esso Affecto.

Reg. 19. Finalmente le parole prese da E, latino, sopra il qual sia accento acuto, e trasportate in Toscano nella seconda, e nella terza Linguaconservano esso è aperto: Ecco il Petr. dice in un luogo.

Benedetta Colei , ch'a miglior riva Volse'<u>l</u> mio corso ; e l'empia voglia ardente Lusingando assiren) ; perch'io non pEra.

Dove quella fillaba pE, si proserisce per E, aperto, non essendo pEra vocabolo della prima Lingua, ma introdotto, come si crede, dalla terzat attesochè nella prima si sarebbe proserito per E chiuso, come si fa cera, sera, vora, intera; così anco per E, aperto si proseriscon i nomi venuti a noi da nomi latini, o barbari finienti in abrum, od arius, od Erium, od Erus, od altramente, come Candelabrum, Pomarium, Imperium, Naucelerus, Beringarius, cioè in volgar, Candeliero, Pomiero, Impero, Nocchiero, Beringhiero nomi propri. Aringhieri, Angiolieri, od Angelieri, consorti de' Cittadini, Beringhieri, Gieri, Ottieri, Palmieri, Ugurgieri, e Vieri case nobili di Siena, ed altri tali.

Similmente dice il fuddetto Poeta nel 2. cap. del Trionfo della Fama.

BElo deve riman fonte d'errore

Non per sua coipa ?

Dove la fillaba BE si proferice per E aperto, la qual nella prima Lingua proferita si farebbe per chiuso, non pigliando sotto di se I liquido, co-

me altresì fi proferisce velo, e vela, e melo, e mela: e candelo, e candela, e tela; e così anco celo, cela, che della feconda Lingua sono; in vece de' quali nella prima fi diceva nascondo, e nasconde.

Vendo Io fin qui ragionato appieno dell'E chiuso, e dell'E aperto, mi par convenevol cosa fare il medesimo dell'O chiuso, e dell' O aperto ancora. E primieramente per utilissima Regola (perciocchè leva via la maggior parte degl'intrighi intorno alla diversa proferenza de' sopradetti due O) dico, che essendo senza dubbio alcuno maggiore affai il numero di quelle fillabe. nelle quali fi truova l'accento grave, che quel non è dell'altre, dove l'acuto si truova; chiara cosa è. che per mezzo di questa regola si viene a sapere, come tutte le fillabe, che hanno l'accento grave, hanno parimente l'O chiuso; come per esempio confortato, continovo, soverchio, e mille altri appresso, ne' quali tutti gli O si trovano in fillabe, che hanno l'accento grave: e però sempre si deon proferire chiusamente. La ragion di tale effetto è bellissima, ed è, perciocchè la Lingua Toscana non può aver mai l'O aperto, se non nelle fillabe, che hanno sopra sè l'accento acuto: in tanto che dove nella parola pura si trova O aperto con accento acuto, se ella poi si distende, e si muta l'accento di là, ove sedeva, in altra sillaba. muta ancora l'O aperto in O chiuso perpetuamente, come appar fra l'altre voci in fOrte, bOrto, bOsco, pOrto, cOlgo, fOrbo, e simiglianti; ne' quali mutandosi poi l'accento, e dicencendosi fortezza, orticello, boschesto, portarEi, coglierei, forbirEi si muta altresì l'O aperto in O chiuso, come sensibilmente si riconosce; perciocchè non vi rimanendo l'accento acuto, non può per conseguenza rimanervi l'O aperto, ma è sorza, che egli si trassormi in O chiuso. Ma, perciocchè non sempre, dove è l'accento acuto, vi è necessariamente l'O aperto, anzi vi può stare e l'aperto parimente, e'l chiuso, come in spezialità si vede in errore, onore, migliore, doglioso, amoroso, orgoglioso, quindi è che non picciolabriga è il poter dimostrar per vere, e forme regole dove s'abbia a porre l'uno, e dove l'altro di essi: pur s'andarà mostrando più distintamente, che si potrà.

Reg. 1. E prima diciamo, che le fillabe di quelle parole latine, che hanno U vocale, trasformandosi in Volgare, mutano esso U in O chiuso, come fra l'altre si conosce in Bulgarinus, culpa, dulce, fusca, gala, lusca, multum, nuy, pur-Elus, rusus, supra, tarris, vulgus, con infiniti altri, i quali in volgar fanno Bolgarino, colpa, dolce, fosca, gola, losca, molto, woce, ponto, come lo pronunziano (e bene) i Sanesi, e tutta l'altra Italia, da' Fiorentini in fuora, e per Fiorentini intendo anco tutti que' dello stato Fiorentino. che punto dicono, il quale è vocabol della seconda Lingua, e non della prima; roffo, fopra, torre, volgo, e tutti gli altri simili. E per questa ragione Sono, che è un de' due verbi sostantivi, si decaproferir per O chiuso nella prima sillaba; e non per aperto. come fanno molti. Similmente gigpare per O chiuso proferir si dee, al contrario di quel, che fanno alcuni, e così parimente colorna, atteso che tal parola vien da columna latino, ancorchè i Romani lo proferiscano per O aperto. Il nome Tosco, quando vien da Tuscus, e signisica la nostra Nazione Toscana si dee proferir per O chiuso, al contrario di quel, che fanno alcuni: laonde in que' versi del Petrarca. Son. Laura gentil.

Per ritrovar, ove'l cor lasso appoggi, Fuggo dal mio natto dolce aer Tosco: Per sar lume al pensier torbido, e sosco, Cerco'l mio Sole; e spero vederlo oggi

Tosco con sosco sarà rima propria: perciocchè, tosco per O aperto vien da toxicam; per tramutamento dell'X in S e per issuggimento dell'I, e significa veleno, e venendone da O Latino può rimaner nell'aperto: però sarà rima impropria in que' yersi del suddetto Poeta; Cap. 1. nella morte.

Poi col ciglio men torbido, e men fosco Disse, Ta, che la bella schiera guidi; Pur non sentisti mai mio duro tosco.

La ragione, perche l'U Latino si volti più tosto nell'O chiuso toscano, che nell'aperto è assai manifesta per quella regola de' Filosos; Che nelle cose, che fra loro hanno somiglianza, e convenevolezza, il trapassamento dell'una nell'altra è sempre mai più agevole, e più facile. Laonde essendo l'U e l'O chiuso vocali vicine fra loro molto più, che l'U e l'O aperto non sono, come di sopra avemo ad altro proposito mostrato, non è maraviglia alcuna, se più tosto nel chiuso, che è più simile, e vicino a lui, si volge, che egli

non fa nell'aperto, che gli è più lontano, e diffomigliante. Ma non per tanto egli è da avvertir, che non sempre l'U latino venendo in Toscano, si trassorma in O, anzi alle volte si pur rimane U come egli era, e come, fra gli altri, si vede in funis, durus, luna. furor, lapa, e molti altri: i quali fanno in Toscano: fune, duro, luna, surore, lupa.

Or si disse ordinariamente, perciocche escon di questa regola alcune poche parole, come nuptia, elutta, e certe altre, le quali fanno in volgar nOzze, e lOtta con O aperto, benchè non

appresso ognuno.

Reg. 2. I Nomi toscani, che dinanzi all'ultima vocale hanno on fempre hanno l'O chiuso, nascendo essi per lo più per proprietà toscana, come Canzone, Barone, balcone, eagione, divozione, fazzone, ragione, e così anco i nomi propri, come Catone, Cicerone, Pilone, Milone, Platone, Scipione, e simili, ed anco i nomi di Case, come Azzoni, Braccioni, Bronconi, Bragioni, Ciglioni, Campioni, Checconi, Cotoni, Fantoni, Francesconi, Petroni, Ragnoni, Simoni case nobili di Siena, ed altri simili: così i nomi, che trapassano in avverbi, come carpone usato dal Petrarca nella Canzon, Tacer non posso, ivi.

Ed bor carpone, bor con tremante passo.
Ed anco dal Boccaccio nella 10. Novella della

. Giornata ivi.

Perciocchè carpone gli convenia stare

Cavalcione appresso il detto Boccaccio in quelle parole,

E saligli addesso a Cavalcione.

Brancolone, e ginocchione nel medesimo Autore, quel nella prima Novella della nona Giornata:

E cominciò Brancolone, a cercar se egli il ristrovasse: e questo nella Novella ottava della Giornata seconda.

E quasi colle lagrime in su gli occhi, lai, che

ginocchione stava, levo in piede.

Alcuna volta la parola finisce in osa, ed happur simigliante natura, come Ascosa, Astosa, Bellosa, corosa, e Nosa per quell'ora del giorno così chiamata: onde appo il Petrarca:

Quella fenestra, ove l'un Sol si vede Quando a lui piace, e l'altro in sulla Nona. Ed anco:

Ivi m'acqueto: e son condotto a tale, Ch'a Nona, a vespro, a Palha, es a le squille E Dante nel 15. Canto del Paradiso.

Fiorenza dentro da la cerchia antica, Ond'ella toglie ancora Terza, e Nona

E così ancora, quando alcuni verbi finiscono in ono, come ragiono, dono, perdono, abandono. E la ragion di tale effetto si è la natura, e la virtù di quello N, che gli segue appresso, perciocchè l'Oessendo elemento liquido, e tenero, ordinariamente ha una così fatta proprietà d'intenerire, ed ammollire più, che egli può quella vocale, che si truova senza mezzo avanti di lui: come an-

cora si vede nell'E, che per sua natura similmente l'intenerisce, e l'infosca : laonde inanzi all'E, per lo più egli è chiuso, come Arena, Balena, cena, lena, pena, vena, ed altri. Or egli è da sapere, che la sopradetta regola è vera, quando dinanzi all'O non è posto U liquido per traponimento Toscano, perciocchè allora bisogna, che sia O aperto; non potendo stare tale U liquido sotto O chiuso: per la qual cosa diremo buono, saono, taono: e così nel numero del più buoni, suoni sempre per O aperto. E che ciò sia vero, levisi tale U traposto, sarà necessario preferir tali voci bono, sono, tono per O aperto, come fanno i Romani, ed i Napolitani, e gli altri Regnicoli.

Reg. 2. Quegli altri Nomi toscani, che finiscono in ore, senza pigliar sotto di se U liquido, pur per traponimento Toscano hanno sempre l' O chiuso, come amore, candore, dolore, errore, osore, sapore, rossore, e simili, insieme con que composti adora, ognora, qualora, talora, tatzora, ed altri affai. E così ancor, quando vi fi truova I liquido per trasformazion di L latino, come si vede in fiore dal latino flore, trasformando l'L latino in I liquido toscano, onde l'O v'è chiuso, quantunque sia posto dopo tale I liquido. La qual cosa ha parimente luogo, quando il vocabolo finisce in oro, come loro, coloro, lavoro, innamoro, adero, miglioro, ozoro per O chiuso nella penultima. E si disse di sopra; Senza pigliar sotto di se V liquido, perciocche si vede, che alcun Nome piglia per traponimento Toscano U, liquido, come fra gli altri core latino, che in Lingua Toscana fa cuore, dove pigliando egli U, liquido, è necessario proserirlo per O aperto: essendo vera quella regola, che U liquido, e., massimamente preso per traponimento Toscano, non istà mai sotto O chiuso, il che avviene in cuore, fuore, giuoco, muore, ed in altri simiglianti: ancorchè essi non abbian tal sinimento, come

fuora, Juora, fuori, e fimili.

Reg. 4. Tutte le parole, che dopo Ohanno N nella medefima fillaba ,: incominciando l'altra fillaba da consonante diversa, si proferiscono per O chiuso. come fronte, fonte, monte, ponte, fronda, sponda, bionde, risponde, e molti altri vocaboli tali: ne' quali è da avvertire, che tutti vengono per Origine da O Latino: Perciocchè onda, mondo, Gismondo, giocondo, secondo, e così Fondi, e Tondi case nobili Sanesi, e simili per un'altra regola sono proferiti per O chiuso. la qual'è, perciocchè essi vengono da V Latino. cioè da undo, mundas, Sigismundus, jocundus. fEcundus, Fundus, e Tundus: parimente, Gionti, e Buonaggionti case nobili di Siena, che i Fiorentini, ed alcuni altri dicono Giunti, e Buouggianti, ed altri. Or della sopradetta regola ne. fegue, che Conte si pronunzi per O chiuso, o sia egli in fignificazion di degnità, o di nome proprio, e d'annoverare, o di chiarire: come del primo appo il Boccaccio. Il Conte d'Anguersa... e'l Conte Guido di Monforte: del secondo, il, Sig. Conte della Ciaia nobil Sanese, gentiluomo al presente dell'Illustrissimo Cardinal Bianchetto

in Roma, ed i Signori Conte Talomei, e Conte: Buonfignori pur nobili Sanefi, ed altri. Del feguente ristretto da contato appo Dante nel 10. Canto dell'Inferno:

Dicendo; le parole tue sien conte Che ricevono ancor questa significazione. Dell' ultimo abbian l'esempio fra gli altri nel Petrarca, ivi:

E parlo cose manifeste, e conte

E chi usa proferirle per O aperto, come in Terra di Roma, e di Napoli s'attiene a mal uso: perciocche questa Regola ha luogo non pur nella prima lingua, ma nella seconda; ed ancor nella terza, che è più maraviglia, (conciosiache la terza non soglia così agevolmente mutar l'O aperto in O chiuso Toscano) e l'esempio si vede in questa, parola pendo, che è vocabol della terza lingua: usato fra gli altri dal Petrarca in que' versi;

Lassan le membra quasi immobil pondo. Me sconsolate, ed a me grave pondo,

Ove nondimeno per O chiuso si proferice. E la ragione può esser la natural proprietà di questa lettera N, la qual, come dicemmo, ha virtù di condensare, e d'ossular l'O vocale, che gli sta dinanzi, purchè ella non si pigli avanti di se U, liquido per puro Traponimento Toscano. E ciò tanto più è da credere, quanto che ciò avvenir si vede ancora quando vi si trova dinanzi l'I, come siore ec. Si disse incominciando l'altra sillaba da consonante diversa, perciocchè se ella pur da N incominciasse, allora non vi potrebbe stare O aperto: il che si può chiaramente dimostrar per gl'

infrascritti tre vocaboli usati dal Petrarca nella quinta stanza della Canzon della sua lite con Amore, cioè :

Poiche suo sui, non ebbi ora tranquilla Nè spero aver; e le mie notti il sonno Sbandiro; e più non ponno Per erbe, o per incanti a se ritrarlo: Per inganni, e per forza è fatto donno

Sovra i miei spirti.

Nelle quali souso, il cui primo O, pur vienda O latino aperto, in volgar si proferisce chiuso. Nelle altre due posseo, e dosseo si proferisce aperto. Parimente, quando il medesimo Poeta incominciando un'altra sua Canzone disse;

Chiare, fresche, e dolci acque,
Ove le belle membra
Pose Colei, che sola a me par Donna:
Gentil ramo, ove piacque
(Con sospir mi rimembra)
A Lei di sare al bel sianco Colonna:
Herba, e sior, che la Gonna

Leggiadra ricoverse:

Ecco che gonna va proferito per O chiuso, e Donna per aperto. Di colonna non è dubbio alcuno, che ella vada per o chiuso, venendo ella da columna latino, ove è U vocale, e la ragion di tal disferenza è questa; che sono, e gonna seguon la regola dell'N, data di sopra, il quale ha sorza d'oscurare, e di chiuder quell'O, che donno, Donna, e ponno d'altra parte seguir non la possono per due ragioni diverse. Donno, e Donna, perciocchè nascon da dominus, e da domina.

lati-

latini, trapassando in Toscano, dovevan far domino, e domina, ove per la regola dell'accento acuto nell'antipenultima avrebbono avuto l'O, aperto, come ha questo vocabolo, Domine, e Vildomini, che ci fono rimasti, onde appo il Boccaccio nel Decamerone ; Domine fallo trifto, e ne Gior. 3. Villani, i Visdomini, o Bisdomini casa nobil di 2010. Fiorenza. Da' quali vocaboli fuggendo poi la lettera I, lettera fuggitiva, e tramutandosi l'M, in N, secondo sua propria passione, quando è antiposta ad esso N, e rimanendone donno, e donna. rimangon col medefimo fuono, che effi avevan... nell'altre vocali: Essendo regola certissima, che per lo sfuggimento d'una vocale non si muta il suono dell'altre. Ponno va per O aperto per virtù dell'Origine della Formazione; perciocchè facendo nella terza persona del meno paò con O aperto, ed accento acuto; per forza poi nella terza. del più fa ponno per O pure aperto, e per due NN, e senza U liquido per tramutamento da possono di son N, secondo certa passione di tali persone di verbi, come di facciono, fanno, di debbono, denno, e che è più, di stagono, e di dagono verbi antichissimi, e non più in uso; viene stanno, e danso, i quali due ffe venisser, come gli altri ordinariamente vengono, dalla terza persona del più de' verbi latini (come fa amano da amant, e da sunt, fano) farebbono similmente per un solo N stano, e davo, e non come per la ragion suddetta hanno fatto stanno, e danno.

Reg. 5. Qualor dopo N, seguita M, ordinariamente si proferisce chiuso, il che ha luogo in due

mo-

modi: l'uno quando l'M si trova nella medesima sillaba, nella quale è l'O, come in pompa, e compieta, le quali vengon da gompa, e Completorisse latini, dove l'O è aperto: e non per tanto in Toscano si proferiscono per chiuso. L'altro è quando l'M, si trova nella sillaba, che segue appresso, come si vede in Roma, pomo, neme, con alcuni altri pochi, ne' quali sempre si dee proferir per l'O chiuso, quantunque vengan da O aperto latino; nel che errano molti. Per la qual cosa sono parte rime proprie, e parte non proprie quelle fra l'altre poste dal Petrarca in que' versi;

NO spero, che giammai dal pigro sonno
Muova la testa, per chiamar, ch'uom faccia.
Si gravemente è oppressa, e di tal Soma:
Ma non senzo destino a le tue braccia,
Che scuoter forte, e sollevar la ponno:
E or commesso il nostro capo Roma:
Pon mano in quella veverabil chioma ec.
Securamente ec.

Ma tornando al filo: è da avvertir, che s'è detto; Ordinariamente si proferisce chiuso, perciocchè due sono le cagioni, per le quali l'O si proferisce aperto: è l'una si è quando esso O piglia sotto di se I liquido, come appare in chioma, la qual parola, per avere I liquido per puro Traponimento Toscano, non già per naturale Origine, si dee proferir per O aperto come nel sopradetto verso del Petrarca.

Pon mano in quella venerabil chiOma.

In che si è veduto alcuno abbagliarsi nel proferirla. Altrettanto avverrebbe, se l'O sotto de se pigliasse U diquido, di che l'esempio si vede in aomo, e in duomo in significato di Sovrano, o principal Tempio, o Chiesa, che dir si debba della Città, come è quel di Siena, di Pisa, di Milano, e d'altri luoghi. L'altra cagione è in quel vocabolo SOma, che per O aperto si proferisce, come si vede, oltre al luogo di sopra addotto, in quegli altri versi del medesimo Poeta.

Volando al Ciel colla corporea iOma. De'miei dolci pensier l'antica: iOma. E'IVicario di Cristo colla iOma.

Reg. 6. Dove O in Toscano si forma da O lavino solo, se non è innanzi a lui U liquido, nellaprima Lingua si proferisce chiuso; perciocchè è Regolacerta, che qualora U si pone sotto O per puro traponimento Toscano, sempre sa che l'O si proferisca aperto; come si vede in duolo, suono, vaole, saole, figliaola, e simili.

Or

Or s'è detto, nella prima Linguo si proferisce ebiuso, essendo cosa manisesta, che in solo, voso, Sole, involo, colo per distillo, ed altri, che sono vocaboli della prima Lingua, la qual si diletta assai di così satti vocaboli con O chiuso, per esso si proferiscono: Ma in que' della seconda, e della terza Lingua non avvien già il medesimo, come si riconosce in stola, e cole, cioè latinamente colit, ed alcuni altri simili, che si proferiscon per O apperto. Il che ha parimente luogo, quando l'O Toscano vien per trassormazion del dittongo latino an, come vediamo in Polo, da Paulus, usato da Dante nel 18. Canto del Paradiso, ivi;

Ch'i non conosco il Pescator, ne Polo

E così anco in nolo, da naulum, cioè il prezzo della vettura, o portatura per acqua, onde appo Giovenal nell'ottava Satira, a tal proposito si leg-ge:

Jamque tare, furor est post omnia perdere nau-

lum.

E così; tole per tavole appresso i Veneziani, e così; per cavoli spezie di erba necessaria, e nome anco di sameglia mercatantesca di Siena, soro, per saure. Moro per Mauro, ed alcuni altri.

Reg. 7. Tra' finimenti de' Nomi maschili uno ven'ha, che finisce in oio col primo O chiuso, e coll'I consonante, il qual'è della prima Lingua, e molto toscano, come Ballatoio, Lava-poio, Guazzatoio, Vcellatoio, Tettoia, Cottoio, Pistoia, Imbottatoio, Scorticatoio, Mangiatoia, Tiratoio, Filatoio, Naspatoio, Depanatoio, Affettatoio, e simiglianti. Ne' quali tutti l'O della

penultima fillaba si proferisce chiuso, ancorchè vi sia sopra l'accento acuto: nè altra ragion se ne può arrecare in mezzo, se non che ella sia una tal proprietà Toscana; conciosiacosachè d'altra parte si vegga, che molti altri nomi simili, i quali finiscono in A, vanno proferiti per O aperto, come noia, gioia, Savoia, salamaoia, ed altri. Egli è ben vero, che quando così fatto finimento in oio, ed oia si truova ne' nomi sopraposti; da' Greci chiamati Epiteti, e da' Latini Adiettivi, allora nel sesso maschile, ed anco nel seminile vanno proferiti parimente per O chiuso, come costoio, costoia, partisoio, partitoia, facitoio, facitoia, gastigotoia, feritoio, feritoia, mangiatoio, mangiatoia, e simiglianti.

Reg. 8. Regola generale è, che dove dopo l' O, segue gu elemento, o suono grasso, tale O, si proferisce chiuso: di che si posson più tosto mostrare esempi chiari, che addurre distinte ragioni, suor solamente una proprietà pura della Lingua Toscana, come Bologna, bisogne, cicogna, vergogna, sampogna, rampogno: Così anco rogna, sogna, ogni, sogno, Sansogna, e pogna terza persona del meno del verbo ponere in vece di ponga, e così molti altri. Nè si può dir, che ciò avvenga se non dalla particolar natura di tale elemento graffo, cioè g, del qual l'ABC nostro non ha lettera. particolar per rappresentarlo: e pur in tutti gli altri elementi graffi avviene l'opposito, come in gl, che fa proferir l'O, che gli è dinanzi aperto: come foglio, scoglio, foglio, e molti altri venenti da U latino. Trovasi nondimeno nell'uso del

parlar d'oggidì in Toscano un nome proprio, nel qual l'Oèdinanzi a gn, e pur nondimeno si proferisce aperto: e questo è Antogno: ma si tien. presso, che certo, che anticamente si proferisse chiuso, e che si mutasse poi da coloro, che incominciarono a proferirlo alla Latina, dicendo Antonio, con O aperto, come si fa ora. Nè di ciò è da maravigliarsi, attesochè non poche parole abbiamo, la proferenza delle quali è stata guasta, alterata, e cambiata dalla sua prima, e vera: e non solamente la proferenza, ma eziandio il significato, come Dio concedente, mostraremo altrove in un distinto particolar Trattato; Delle parole travolte con gli esempi, che ora compiliamo. Or egli è da sapere (tornando a nostra materia) che in alcuna parte di Toscana, Antogno si proferisce per O chiuso: e forse non sarebbe errore, che ognuno in così fatto modo il proferisse.

Reg. 9. I Nomi Adiettivi, che per forma difinimento escono in oso; in ciascun genere, e numero si proferiscono per O chiuso, come amoroso, amoroso, amoroso, amoroso, amoroso, gioioso, noioso, ingegnoso, vigoroso, segnoso, doglioso, lagrimoso, virtuoso, affannoso, timoroso, pensoso, e mille altritali. E s'è detto Nomi adiettivi, perciocchè ne' Nomi sostantivi questa regola non ha così agevolmente luogo, come si vede in rosa, e sposa, che per O aperto si proferiscono. E si è aggionto per sorma di sinimento, perciocchè in altra maniera, non sarebbe sorse vero: come per esempio sia dicendo lo son'oso; cioè sono ardito; dove l'Oè aperto, e questo avvien, perciocchè nasce da amoreto, e questo avvien, perciocchè nasce da amoreto.

dittongo latino, il qual trapassando in volgar Tofeano si volge ordinariamente in O aperto, come si è detto di sopra, e come si vede in Odo, ed in Oro, che da audio, e da aurum latini ne ven-

gono.

Reg. 10. Doyunque l'S latino solo posto nel fine della parola, si trasforma in Toscano in I, allora l'O, che gli è dinanzi si proferisce chiuso, come avviene in queste piccole particelle monofillabe del numero del più nos, e vos, le quali nel passare in Toscano, crescendo nel secondo caso non... hanno potuto ricever quello accrescimento: per la qual cosa la nostra Lingua essendo necessitata di gittar via quell'S, nè volendo, che la parola sene rimanesse così troncata, come avtebbe fatto, converti l'S in vocal pura, e fecene noi, e voi : onde quell'o di ciascuna di esse rimase chiuso. E peravventura non ci sono altri esempi di ciò, chequesti due. Or si è detto (l'S Latino solo) perciocchè si trova post, che in fine ha st, e se ne formapoi in Toscano, nel qual l'O non chiuso, come ne' due sopradetti, si proferisce, ma sì aperto.

Reg. 11. E Ssendosi fin qui descritti gli avvertimenti, e le Regole intorno all'O chiuso, e le ragioni di esse, dovremo da ora innanzi
venin descrivendo gli avvertimenti, e le Regoleall'O aperto appartenenti chiaramente, e distintamente. E quantunque bastato sosse aver parlato dell'O chiuso, essendo assai il mostrar solamente quando egli è tale; e potendosi argomentar,
adunque quando l'O non è chiuso, egli è aperto;
Non-

Nondimeno, perciocche seguendo l'ordine impreso, molto meglio si vengono, a scoprire i segreti della Toscana favella, ci siam contentati di farlo, acciocche altri da se stesso trovando nelle scritture l'un de' contrarj, l'altro meglio si conosca.

Reg. 1. Ora la prima Regola sara, che le Monofillabe, che per natura finiscono in O, si proferiscono ordinariamente per O aperto, come O parzicella disunitiva, la qual vien da aut Latino: ecosì anco O particella chiamativa, che vien da O pur latino, si trasformano in Toscano in O aperto, come fra gli altri sentir si può in que'versi del Petrarca;

Lasciare il velo, O per sole, O per ombra. Non credo, che pascesse mai per selva, Sì aspra sera O di notte, O di giorno

Questo quanto all'O disgiontivo: quanto all' O chiamativo in questi altri suoi versi:

O possi sparsi, O penser vagbi, e pronti;

O tenace memoria, O fero ardore; O possente desire, O debil core:

O occhi miei, occhi non già, ma fonti.

Similmente questisette verbi diseguali, o stroppiati, che dir li vogliamo, cioè do, fo, ho, so, so, sto, wo, e tro, in vece di trabo, o tiro, vando tutti per O aperto; e sono tutti d'una fillaba sola, e coll'accento acuto, i quali nelle terze persone del più nel presente indicativo raddoppian la consonante, dicendosi danno, fanno, banno, sanno, stanno, vanno, e tranno. Parimente Po siume notissimo si proserisce per O aperto. L'esempio sarà in que' versi del suddetto Poeta;

Po,

Po, ben puoi su portartene la scorza
Di me con sue possensi, e rapide onde.
Fetonse odo, che in Po cadde, e morto.
Cost anco le due parolette Lombarde usas

Così anco le due parolette Lombarde usate da Dante, l'una ivi.

E tu m'hai non pur mO à ciò dispasso,

Ed altrove.

Che più wou si pareggia mO, ed Issa.

Come egli stesso par, che interpetri, e dichiae

ri nel 27. Canto dell'Inferno, cioè;

Vdimmo dire, o tu, a cu' io drizzo

La voce, e che parlavi mO Lombardo.

L'altra nel 3. e nel 20. Canto del Purgatorio, e nel 3. del Paradifo in que'versi.

L'ossa del corpo mio sarieno ancora In cO del ponte presso a Benevento Sotto la guardia de la grave mora. Tosto che l'acqua a correr mette cO. Cost sec'io con atto, e con parola, Per apprender da lei, qual su la tela,

Onde non trass'insino al Co la spola.

Così parimente »O particella negativa, quando per natura finisce in vocale (conciosiachè quando ella per natura in consonante finisce, si pronunzi per O chiuso, ) come fra gli altri in quel luogo della Canzon delle Trassormazioni del Petrarca;

Oud'io gridai con voce, e con inchiostro: Non son mio nO; s'io moro il danno è vostro. E così proferir si dee nel Decamerone del Boccaccio, ivi.

Compar Pietro, che era anzi grossetto buomo,

che nO credette quel fatto.

Deb dirò io di no della prima cofa, che questo

Gentildonna m'ba richiesto.

E così altrove. Similmente ancora per O aperto si proferiscono ciO, e paO, ma lo articolo
per O chiuso va proferito avendo sopra di se l'
accento grave, onde è impossibil, che vi stia O
aperto, come s'è mostrato altrove qui addietro
parlando dell'O chiuso.

Reg. 2. Le Monofillabe troncate, ed uscenti in O, venendo dallo intero, ove sia O aperto si proferiscono apertamente, seguendo la condizione del lor primitivo, come vO da voglio, onde

appo il Petrarca;

Quel poco , che m'avanza; Fia chi nol fchifi , s'il v() dare a lul ,

Amore (e vO ben dirti)

Disconviensi a Signor l'esser s' parço.

E tOgli, che si tronca in tO appo il medesimo Poeta.

Quel vago, dolce, caro, bonesto sgnardo Dir parea; tO di me quel, che su paoi.

E cOgli, che fa cO, come nel 21. Canto del Purg. di Dante:

Dimandal tu, che più te gli auui corri;

E dolcemente sì, chè parli accOlo.

Ove è da sapere (da che ci viene in taglio) che non potea disendersi l'opinione, che il Castelve-tro racconta avere avuta da prima il Bembo, cioè, che se accOlo avesse voluto dire accOglielo, chè non accolo, ma accollo di necessità si sarebbe convenuto dire. Perciocchè è necessario, che i composti

posti feguan la condizion de' loro primitivi (come teste dicemmo) e però se cO con accento acuto fa cOlo, e non cOllo, accO bisogna, che faccia accOlo, e non accOllo, e raccO, raccOlo, e non raccOllo: e così tO, tOlo, e non tOllo, e. ritO, ritOlo, e non ritOllo, e fimiglianti per la ragione, che appresso diremo. Dovendo in prima dir, che l'opinione predetta del Bembo poteva effer nata in lui, o perciocchè sapeva quella. regola del raddoppiamento delle lettere da parola a parola nella nostra Lingua; cioè, che qualora la parola dinanzi finisce in vocale con accento acuto fopra, e l'altra, che fegue, incomincia da consonante, ordinariamente si raddoppia nel proferir essa consonante: come per esempio siaappo il Petrarca,

La guancia, che fu già piangendo stança, Riposate sa l'un, Signor mio caro, - Esiate bomai di voi stesso più avaro

A quel crudel, che' suoi seguaci imbianca.

E però esso Bembo ebbe a dir, che se accOlo solse venuto da accOglilo, si sarebbe dovuto direaccOllo, perciocche sopra o di co, e l'accento acuto, e segue appresso consonante. Ma egli non sapea poi la fallenza di tal regola: e però errò in affermar quel, che dicea, la qual fallenza è questa, che ogni volta, che nel fin della parola, dove è accento acuto, vi si sottontende l'articolo fepolto, od alcun'altra lettera, allora la confonante, che segue non si raddoppia:

Che'be' voltri occhi, Donna, mi legaro. (cioè, che i bei vostri occhi.) si legge nel Canzonier

zonier del Petrarca, e similmente; Eraso i cape' d'oro a l'astra sparsi.

Cioè i capei d'oro, dove nel primo esempio l'articolo I è sepolto; e nel secondo la lettera I, e nell'un luogo, e nell'altro vi si sottontendono. Ovvero il Bembo non sapea questa regola, maprocedette per un'altra, cioè, che quando in alcune parole della nostra Lingua si toglie via di mezzo una sillaba, alla qual segua consonante: essa consonante si raddoppia in vece di tal sillaba, come fra gli altri si vede in que' versi del suddetto Poeta:

Del cu' amor vivo, e seuza'l qual morrei, S'il dissi, io spiaccia a Quella, che torrei.

Ove morrei sta in vece di morirei, e torrei in luogo di toglierei, e per conseguenza il primo R. sta nella prima voce in vece della fillaba Ri, ed il fecondo nella feconda in luogo della fillaba GLE. Or l'inganno del Bembo in ciò nasceva, o poteva nascer, che la detta regola parla, quando si leva via di mezzo d'una parola una fillaba, e si mette in luogo fuo una confonante, quale è la senza mezzo seguente: e non come mostra, che egli intendesse, troncandosi dal fine della parola una fillaba: come avvien nell'esemplificato vocabolo accogli, unito coll'articolo lo, dove non ha luogo alcuno la fuddetta regola: e così o nell' un caso, o nell'altro, che egli intendesse, gli su -cagion di entrare in rea opinione, e per confeguenza d'errare in questa parte non bene intesa da lui. Ma tornando al nostro filo principale diciamo.

Reg. 3. Che se nella parola pura, od intera.

farà

farà O chiuso, così parimente sarà nella troncata; come per esempio si vede in mogle, che daalcuni si tronca, dicendosi per caso la mo' di Tofano, in vece di la mogle di Tosano, e si proserisce per O chiuso nell'uno, e nell'altro luogo per la sudetta cagione, che il troncato mantien lanatura, e la condizion del suo intero: Il che assai chiaramente si vede in questa particella con, la qual troncata sa co' alle volte, ed in spezialità in que' versi del Petrarca.

Siccome il Sol co' suoi possenti raggi Fa subito sparire ogni altra stella Lei ne ringrazio, e'l suo alto consiglio; Che col bel viso, e co' soavi sdegni Fecemi ardendo, pensar min salute.

Benchè (siccome di sopra s'è mostrato) venendo tal particella con da cum latino, e co sopra seavendo l'accento grave, non si potrebbe in mo-

do alcuno proferir per O aperto.

Reg. 4. Le parole di più fillabe, che hanno nel fine l'accento acuto, si proferiscon per O aperto, come ne' Verbi si truova nelle terze persone del meno de' preteriti persetti solamente della prima maniera, come amò, cantò, ballò: e parimente nelle prime del meno de' futuri in tutte quattro le maniere, come amarò, cantarò, ballarò alla Sanese: amerò, canterò, ballerò alla Fiorentina: che i Lucchesi, e' Pisani proferiscon per O chiuso. Ne' Nomi, come Niccolò, falò. Negli Avverbj però, perciò.

Reg. 5. Quando la fillaba dove è O, piglia fotto di le V liquido per traponimento Toscano, è

forza, che egli sia sempre aperto, e non mai chiufo. come fi vede in bueno, cuore, duolo, figliuolo, fuore, muore, tuona, cuoce, nuora, puote, vuole, giucco, e simiglianti: ancorchè in alcune, e spezialmente per cagion d'esempio nell'ultima parola errino molti stampatori, ed altri, perciocchè vedendo, che in essa entra U liquido, scrivono ginocava, e ginocare, e simili, non accorgendos. che in ginoco vi può stare O aperto, per esfervi l'accento acuto: ma in giocava, e in giocare, e fimili non può starvi, perciocchè v'è l'accento grave, ove non istandovi O aperto, non vi può nè anco stare U liquido: anzi egli se n'esce fuori, e per forza si dee dire, e si dice giocave, e giocare senza il detto U liquido, e non gineava, e gincare, come si truova in alcuni testi del Decamerone del Boccaccio, e spezialmente in quel del 1582. nel Proemio, udire, e veder molte cof. uccellare, cacciare, pescare, eavalcare, giucare, e mercatare, e nella Introduzion della prima. Giornata, anzi di tutte dieci è scritto così.

Ma se in questo il mio perer si seguitosse, non siucando, ec.

E nel fin della 3. Giornata .

Filomena, e Panfilo si diedeno a giucare a scac-

E così anco molte altre volte, come si vede; onde si fece appo il medesimo Autore giacatore, nella prima novella della prima Giornata, Giacatore, emettitor di malvagi dadi era solenne. La qual forma di scrivere io non posso in modo alcuno approvare, per esser contra la natura della.

nostra Lingua, e della sua formazione: Attesochè di locus latino si sa prima gioco: Poi per traponimento Toscano mettendo sotto al primo O la vocale U liquido in forma di dittongo, como in molte altre parole ancora avviene, se ne fagiuoco. Ora egli non si conviene, nè si truova mai altrove, che dovendosi per trasportarsi l'accento acuto dall'O, in altra lettera inanzi, cheesso O, che è lettera sostanziale, e radicale della parola, si perda, e si dilegui, ma si benel'avveniticcia, ed accidentale, qual'è l'U, e questo tenore offerva la nostra Lingua perpetuamente, come per esempio di cuore fa corale, e non cuorale, nè curale : di muore mortale, e non muortale, nè murtale, e fimili: e così non fi può, nè dee far giucatore, nè giucare di giuoco, ma sì giocatore, e piocare, come si truova in altri testi del suddetto Autore, e come dee veramente stare per diritta ragione.

Per la medesima regola di suono esce sonava, e sonare, e di suono sonava, e sonare, e non suonava, nè suonare; nè suonava, nè suonare, e di alluogo, allogava, ed allogare, e non alluogava, nè alluogare, e simiglianti; nel che si trovan molti.

che errano.

Reg. 6. Quando l'O toscano vien da AV dititongo latino, e ordinariamente aperto, comeaurum, aura, audio, gaudeo, fraus, laus, laurus, Maurus, taurus, raucus, naulum, paucus, con altri assai, i quali in Toscano fanno ero, ara, edo, godo, froda, lode, altero, Mero, toro, roco, welo, poco. Così sanda sa coda, pausa, posa, e aufas ofo. E si è detto ordinariamente, perciocchè si truovano in Lingua Toscana alcune parole, che vengon da AV dittongo latino, e pur nondimeno in volgar si proferiscono per O chiuso: e fra l'altre sono foce, da fauces, e coda da canda, come di quella appresso Dante: oltre a molti altri suoghi nel 13. Canto del Paradiso.

E legno vidi già dritto, e veloce, Correr lo mar per tutto sao camino è Perire al fine a l'entrar de la foce.

E nel Decamerone del Boccaceio.

E con buon vento tosto infino nella foce della... Magra n'andarono.

Di quest'altra pure appresso Dante nel Canto

fettimo dell'Inferno:

Ecco la fiera co la coda azzza. E nel Decameron pur del Boccaccio:

La Maestra, che stimava forse, che egli così seuza coda, come senza favella fosse, di ciò poco, o sienre si curava. Il che noi stimiamo, che non d'altronde nasca, se non perciocchè non da fauces, e da couda vengono a noi: ma da foces, e da coda, che appresso gli antichi Romani su in uso de' contadini, e di coloro, che non parlavan ben latino, come testimonia Varrone, De Lingua latiwa, e per me si è mostrato più appieno nel mio Trattato: Dell'Origine della Lingua volgare, che è già più anni stampato; a che apportiamo ora queste altre ragioni, ed autorità: E prima, perche non ci sovvien al presente d'alcuno esempio di foces per fauces, si può creder, che vi fosle, da che vi troviamo suffoco, e prafoco, e focale .

le, e focalia, che senza dubbio vengono da foces: ecco Seneca nel 3. libro, Naturalium Quastionum dice;

Videbis quosdam graciles, & palliolo, focali-

que circundatos.

Ed Orazio nella 3. Satira:

Insignia morbi fasciolas, cubital, focalia.

Ed appresso Columella nel 24. cap. del 4. libro. Della Lavoriera, (che così volgarizza quelle parole De Agricultura, un'antico Volgarizzator nel buon secolo in Lingua Sanese appresso di me; dell'opera di Pallade) si legge, secondo il Calepino.

Focaneus palmes, qui ex fauce vitis, boc est ex bifurco medius erumpis, che in un mio testo scritto a penna ottimo ha quantus palmes, qui soletiu bifurco medius prorepere.

Di Suffoco, e Prafoco non occorre esemplifi-

car, perciocchè sono in pronto ad ognuno.

Di coda per cauda molti esempj avemo, e fra gli altri Varrone predetto dice: Sed, us canis sine coda.

E Nonio Marcello espressissimamente il testimonia, dicendo;

Codam veteres dicebant pro Caudam.

Reg. 7. Quando da più lettere latine si fa trapassamento in Toscano ad O solo, si volgono
nell'aperto, come da fabula si fa qualche volta
fola, e da parabola, parola, ed appo i Veneziani
da tabula, tola, e da caulEs, coli, la prima su
usata dal Petrarca ne' Trionsi due volte, cioè in
quel verso;

Sogni d'infermi, e fole di romanzi. Fuor di rima: ed in rima in quello; Hor vi rinconfortate in voltre fole.

Ed in tutte tre esse voci è l'O aperto: perciocchè nella prima, e nella terza ABV, e nella seconda ABO, che sono tre lettere, e nella quarta si volgono AV, che sono due F in un'O solo.

Reg. 8. Dovunque l'O piglia fotto di se R in forma liquefatta, si proferisce aperto. Ora in tre guise senza più può ritrovarsi l'R nelle sillabe. toscane, cioè, od antiposto alla vocale, come ramo, Roma, puro, pare, o posposto, come arme, forte, Marte, ovvero liquefatto fra la consonante, e la vocale, come franco, grave, prato: ed in questo terzo caso, dove egli sta in forma liquefatta, se egli è posto dinanzi ad O regolatamente, esso O si proferisce aperto, come per esempio proda, provo, trova, cronica, e cronaca. E così ancora grotta, e frollo, e troppo, e trotto, benchè questi l'abbiano aperto, per esser dopo l'O il raddoppiamento delle confonanti. Similmente pro si dee proferir per O aperto, quando fignifica giovamento, e profitto, come appo il Petrarca:

Che pro, se con quegli occhi Ella me sace Di state un ghiaccio, un suoco, quando verna: E così ancor, quando sta in significato di valente, o valoroso, come appo il Boccaccio ivi. Per la qual cosa il Duca di Atene giovane, e

bello, e pro della persona.

Similmente crollo, e croscio, e troscio, ed altre tali voci barbare, Tromba, tronco, e triosfo si proseriscon per O chiuso, per venire il loro O da U latino, cioè, da tuba, truncus, e trium-

pbus.

Reg. 9. Le parole, che vengon dal latino, & nella medefima fillaba, dove hanno l'O hanno ancora R, o L, dopo esso O ordinariamente si proferiscon per O aperto, che è il contrario dirittamente di quando in iscambio di quelle lettere si truovano M, od N pur dopo l'O; che allora fi proferiscono per O chiuso, come sono conce ; fronde, fonno: e queste altre per aperto, corda; borto , porto , conforto , torchio , torvo : Porro altres) va nel medesimo modo, che vien da parram latino, raddoppiando la confonante medelima, il che è radissimo, ema pur si truova in questa pae rola. Ma l'L si raddoppia in parole assai, come in Colle, collo, Apollo, molle, e tolle in vece di zogle, e volli in vece di volfi. E si è detto, e nella medesima sillaba, dove banno lO banno R &c. perciocchè se elle vi avessero U diventarebbe O chiuso, come s'è detto ancora addietro, o fiavi raddoppiata la consonante istessa, o pur sia diversa, come bolla, colpa, forca, pollo, polpa, fordo, tordo, e simili: e s'è detto ordinariamente, perciocchè fitruovano cinque vocali , i quali vengon dal latino, dove è O, ed hanno R nella medesima fillaba seguendo consonante diversa, e nondimeno per tutta Toscana si proferiscon per O chiulo: e sono questi forma, or no , ordine, forse, e sorno, che vengon da forma, orno, ordo, forfan, e tornus, de' quali altro non possiam dire, senon che, od elli escan di schiera, e per conseguensa bisogni riceverli come sbandati, e come tali nell'Origine dello Sbandamento allogarli, ovvero sia bene di ridurli sotto la banda degli altri suddetti.

Reg. 10. Quando fi truova O con accento acuto nell'antipenultima nelle parole pure, e chemon vengon per Formazione, fi proferifce aperto: Ma per mostrarne gli esempi distintamente, è necessario sarne più capi. Il primo de' quali sarà, che fra i finimenti de' nomi seminili ve n'è uno, che su di quegli usati dal Petrarca per fare il verso trascorrente, o come più volgarmente si dice, soriali d

Da be' rami scendea
Dolce ne la memoria
Una pioggia di fior sovra'l suo grembo;
Ed Ella si sedea
Humile in tanta gloria
E nel sonetto;
Hor'bai fatto l'estremo. ivi;
Che l'altro ba'l Cielo, e di sua chiaritate
Quasi d'un più bel Sol s'allegra, e gloria;
E sia'l mondo de' buon sempre in memoria,
Vinca'l cor vostro in sua tanta vittoria
Angel novo la sù di mi pietate.

Truovafi parimente un'altro finimento, ael quale stando ferme tutte l'altre cose, in luogo dell'R v'è il P, come si vede in copia, inopia, propia,

pia, Etiopia appresso il medesimo Poeta, per rima trascorrente in que' suoi versi.

Che non bolle la polver d'Ethiopia Sotto'l più ardente Sol, come sfavillo Perdendo tanto amata cofa propia. Cercate dunque fonte più tranquillo, Che'l mio d'ogni liquor sostene inopia,

Nel sonetto, che incomincia;

Se l'honorata fronde.

E nel 3. Cap. del Trionfo d'Amore ivi, lvi l'vano amator, che la sua propia Bellezza desiando, su destrutto; Povero, sol per troppo baverne copia.

La terza forma di simili Rime sdrusciole uscenti in osio, su usata da esso Petrarca in que' versi del

4. Cap. d'Amore;

Poi, quando 'l verno l'aer si rinfresca Tepidi Soli, e giochi, e cibi, e otio Leuto, che' semplicetti cori invesca Erane la stagion, che l'Equinotio Favincitor' il giorno, e Progne riede Con la sorella al suo dolce negotio.

In tutti i qual finimenti l'O è aperto, e così proferir si dee; perciocchè si truova nell'antipenultima coll'accento acuto. Ecci anco un'altro finimento simile in onio, posto pur per rima trafcorrente da Dante nel 18. Canto dell'Inferno, dicendo.

E se di ciò vuoi fede, a testimonio, Recati a mente il nostro avaro seno; Così parlando il percosse un Demonio De la sua scuriada: e disse via, Rossian: qui non son semine da conio.

Ove conio si dee proferir per O aperto: ma testimonio, e Demonio per O chiuso: e la ragion. viva di ciò si è questa; che le sillabe, che hanno l'accento grave, in un certo modo son sostenute da quella, che ha l'accento acuto: onde nel caso presente seguendo due sillabe con accento grave, ed avendo la fillaba antipenultima, ove è l'accento acuto, a pigliare O aperto, o chiuso; più ragionevol cosa è, (se però ella non v'ha altro impedimento) che pigli l'aperto, il quale ha più corpo, ed è più forte, e più atto a sostenere il peso di quelle due sillabe sdrusciolenti, che seguono appresso, e che gli si aggravano addosso; che non il chiuso, che non è tale.

Or negli esempi addotti fin onì, sempre nella penultima è la vocale inanzi all'altra vocale. Ma quando ancora vi si truova la consonante inanzi alla vocale, si proferisce parimente per O aperto: come si vede in Cristofano, mobile, monaco, Cosimo, povero (o più secondo il volgar Sanese, povaro) Canonico, o Canonaco, malinconico, zotico, popolo, mobile, falotico, Veronica, loica. cronica, o crenaca, monico &c. quantunque povero, per venir da au latino era forzato ad ogni guisa d'aver l'O sperto. Avviene il medesimo, quando eziandio dopo l'O è raddoppiamento di consonanti, od istesse, o diverse, e l'Ovien da O, non da U latino, come ottimo, cottimo, goffano, bottolo, zoccolo, portico, trottola, Porsena, Corsica, Bostichi famiglia nobil di Fiorenza, ed alcuni altri tali, che tutti vanno per O aperto.

Si disse, e non da V latino, perciocchè in tal caso si proferisee chiuso, come si sente in moceolo. che vien da mucus. Or si disse anco con accento acuto. perciocché ficcome s'è data la regola generale da principio; O aperto non può star se non fotto accento acuto; e si disse anco, e nelle parale pure: attesoche nelle composte per via d'Affissi ciò non ha luogo, come da vola, pose, cole si forma per via d'Affissi, velaci, posemi, coloti, ne' quali l'accento è nell'antipenultima, e nondimeno l'Oèchiuso, e la ragion di ciò si è, che gli Affissi (come è stato detto altrove) non mutano, o fanno mutar l'accento del luogo, nel quale. egli è nella parola pura: nè mutano, o fanno mutare le vocali, od altra lettera. Per la qual cosa essendo o chiuso in volo, ed in pose, sarà ancora in volaci, ed in posemi. Si diffe anco, che non. vengon per Formazione, attesochè uno istesso esfetto opera qui la Formazione, che l'Affisso, rimanendo l'accento nel luogo medefimo, ove si trovava: E però se vele ha l'O chiuso, chiuso parimente l'ha volano, che nasce da lui per formazione: come anco fa pose, posero, o poseno, rispofe , risposero, o risposeno, e gli altri simili, le quali parole non nascon per Radice, ma per Formazione. Di qui altri intende per qual cagione Demonio, e testimonio si proferiscono per Ochiuso, quantunque l'abbiano nell'antipenultima fillaba... coll'accento acuto: Che essendo O chiuso in testimone per le regole date di sopra, è forza, che per virtù della Formazione sia chiuso anco in testimonio. Così gli antichi disevano dimone ove eral'O chiuso, il qual si conserva medesimamente in Demonio, venuto per formazione da Demone. Similmente nella parola ricovero, ancorchè l'O sia nell'antipenultima, nondimeno egli è chiuso, perciocchè nasce da rEcapEro verbo latino, nel quale è l'U, che trapassando in Toscano diventa

(come s'è mostrato di sopra) o chiuso.

Reg. 11. Se l'Otoscano vien da O latino, e dopo se ha el (il qual G altro non è che un Lingrofiato) sempre si proferisce aperto. Gli esempi si veggono in foglio, foglia, fpoglio, fpoglia, doglio, doglia, voglio, voglia, ed altri simili a questi. La ragion di ciò nasce da una certa forza occulta di tale Elemento gl, come per contrario gs (che non è altro, che un N similmente ingrossato) ha una segreta virtù di far proferir chiuso l'O, che gli sta dinanzi, come si sente in Bologua, spogua, rogua, sogua, fogua, ed altri tali, secondo che di lopra si è parlato a suo luogo. E benchè queste due lettere sieno somiglianti, nondimeno l'una genera l'O aperto, e l'altra l'O chiuso. E si diffe viez da o latino, perciocchè se non venisse da O latino, ma da U latino, si cambiarebbe in o chiuso per la regola già datane, come si vede in mogle, ove l'Oè chiuso, come quel, che vien da. mulier. Onde si coglie, che la regola dell'Origine dell'V latino è più gagliarda, e più forte di quella della stessa Natura Toscana presa da glelemento grosso: perciocche quella s'abbraccia, e questa si lascia da parte. Essendo cosa approvata dalla Natura universale, che sempre, quando due contrari contrastano insieme, quel, che ha magmaggiore, e miglior forza superi l'altro.

Reg. 11. Ovunque dopo l'O è raddoppiamento d'una medesima consonante non liquida, nè
grossa, se egli non vien da U per origine, ordinariamente si proferisce aperto: E ciò s'intende, quando l'accento acuto si truova nella penultima sillaba: perciocchè s'è mostrato di sopra, quando
egli si tsuova nell'ultima, e nell'antipenultima,
nella quale antipenultima questa regola istessa è
parimente vera. Ed eccone diversi esempi per ordin d'A. B. C.

Il primo è, quando dopo l'O si raddoppia il B puramente, come gobbo, gobba, addebbo, addobba, robba secondo l'idioma Sanese, e di tutta l'altra Italia, suorchè de' Fiorentini, che per un B solo il pronunziano dicendo roba, ed altri tali.

Il secondo è, qualor dopo l'O sono due CH puri, come cocca, bicocca, fiocca, balocca, imbrocca, nocca, focca, zocca, zocca, rocca, Roccobi fameglia nobil Sanese con altri assai.

Il terzo è, quando appresso tal CH duro segue I liquido, la qual cosa per lo più avviene in alcune parole toscane, che son formate da certi vocaboli latini, che finiscono in ulus, come da oculus occhio, da faniculus sinocchio, da geniculus ginocchio, da ronnuculus ranocchio, e simili.

Il quarto è, quando vi si truova il C languido con I liquido appresso, come si vede in chieccia, ed in roccia vocaboli usati spesso da Dante, com anco boccia, e soccio, a' quali s'aggiongon que gli altri, che per finimento diminuitivo escono

pure in occio, od occia; come bamboccio, figlioccio, fastoccio, Bertoccio, Vannoccio, Lastoccio, Rigoccio, Micoccio, Gameccia, Gistoccia, così anco Andreocci, Callocci, Docci, Ghinocci, Locci, Petrocci, Pinocci, Serminocci, co Vannocci conforti de' Biringucci Cufe nobili di Siena, ed altri.

Il quinto è, quando fi truova dopo l'O il D raddoppiato, il che radiffime volte avviene, perciocehè, ficcome abbiam dimostrato, mal volentieri la Lingua Toscana raddoppia il D nelle parole pure, e da Oddo, e Oddi nome proprio, e fameglia nobil Perugina in fuore, pochissimi altri

esempj se ne potrebbono addurre.

Il setto è, quando si truova innanzi il raddoppiamento dell'F, o solo, come gosso, gagsiosso, gosso, o con I liquido appresso di lui, come parrossa in vece di parrocchia appo Dante in quel verso del 28. Canto del Paradiso.

Con le bellezze d'ogni sun parossia.

E così Toffia luogo, e fameglia nobile in quel di Roma.

Il fettimo è in quelle parole, che anno due GG languidi, e dopo effi I liquido, come loggia, alloggia, Chioggia, foggia, poggio, poggia, appoggia, moggio, e moggia, oggi ancora è della medelima natura.

L'ottavo è, qualor dopo l'O fi raddoppia il P puramente, come galloppo, galloppo, troppo, troppo, zoppo, groppa, ingroppo, ingroppa, intoppo, intoppa, loppa, firoppo, firoppa, toppa, stoppa verbo, cioè da levar la toppa, coppa per capo, ulato più volte da Dante.

Il nono è, quando appresso il Psi truova I vo- C. 25. cal liquido, come scoppio, scoppia, stroppio, stroppio, stroppio, pia secondo i Sanesi, perciocchè i Fiorentini usano dire storpio, e storpia con O chiuso, come appresso Dante cominciando il 25. Canto del Pura gatorio.

Horaera, ende'l fair non nolea storpio,

- Chel Sol baneva il cerchio di merigge

- Lafeiat'al Tauro, e la motte a lo Scorpie.

Il decimo è, quando vi a raddoppia l'S, come grosso, grosso, improsso, fosso, fosso, posso, posso, posso, posso, mosso, mosso, osso, osso, disosso, disosso, verbo tormato dal Petrarca in quel verso;

In fin ch'i mi disosso, e suervo, e spolpo.

L'undecimo è nel raddoppiamento del T dopo l'O, come otto, cotto, dotto, dotta, botto, botta, animal velenosissimo, botta percossa, notte, annotta, Cottanome, e participio, e famiglia nobil di Milano, e tutti i Diminuitivi in otto, come Mariotto, Giamotto, cagnotto, leprotto, starnotto, fagianotto, pescietto, e così ancor botta, ed allbotta, in vece d'bora, e d'allbora, quello appo il Boccaccio ivi;

Egli non ci tornò mai più a questa hotta.

Onde si forma l'avverbio ad botta, ad botta, usa-

to dal detto Autore colà t

Ad hotta, Ad hotta la prefentava.

E questo appo Dante nel terzo Canto dell'InferN.3.
no:

Veder mi parve in tel dificio allhotta.

Il duodecimo, ed ultimo esempio è, quando
R2. ap-

appresso l'O segue z sottile, come Martinozzi, o zgroso, come Rozzi per z toscano famiglie. nobili di Siena, dal palazzo della seconda delle quali prese nome una via in detta Città detta fir orgi Valle Rozzi, i quali furono un ramo della. nobil Casa de' Ragnoni pur Sanese. Mozzi per z fottile. e Strozzi per z groffo famiglie nobili Fiorentine, cozzo, cozza, cozzi, tozzo, tozzi, baz. za . bozze , abbozzo . abbozza . co' quali s'accompagnan tutti que' vocaboli, che in Toscano finifcono in 0220, come baciozzi, e parolozze nella Belcolore del Boccaccio, Vitozzo, e Vitozzi, luogo, e famiglia nobil d'Orvieto, Pierozzo. Giannozzo, Vitellozzo, Gigliozzo, e Figliozzo, e ne' sapraposti, come foresozza, bellozza, saviozza, e fimili. E la ragion di tal regola è la medesima, che è stata detta di sopra, cioè, che qualor dopo l'O dell'accento acuto seguon più sillabe . ovvero esfendo ella una sola, s'ingrossa per raddoppiamento di consonanti, allora potendolo fare la fillaba ancora, dove è l'accento acuto. cerca d'ingagliardirsi, per poter meglio sostenere il peso dell'altra; onde avviene, che potendo ella piglia più tosto l'O aperto, che il chiuso.

Or ripigliando la Regola da principio, ricordiamo altrui, che fu detto, è raddoppiamento d' una medesima consonante, perciocche quando egli è di diverse, segue altre regole, come s'è detto, e dirassi: E talora avviene, che l'O v'è chiuso, come si vede in fronte, monte, compie, e molt'altri. Si disse anco non liquida, nè grossa, perciocchè in queste la regola non sarebbe generale, co-

me delle liquide si conosce in pollo, in sommo, sonson, e torre: e delle grosse in mogle, e Bologna,
e spogna. Laddove l'Oèchiuso, e pur l'elemento
è doppio, come s'è mostrato. E si segui; Se egli
son vien da U per Origine. Attesochè allota trapassa in O chiuso, il che si vede negli esempi di
sopra addotti, ricercando le parole, che vengon
da U per origine, e qui presso ancora. E primieramente nel B si truova poeticamente robbi
per rossi nel Paradiso di Dante in que' versi.

Che con tanto lucor', e tanto robbi

M'apparvero spiendor dentro a due raggi.

Ove l'O è chiuso venendo da rubeus, orubei latino: così ancora Agobbio Città dell'Umbria per O chiuso si proferisce, avendo origine da Eugubiam latino. Dipoi nel Cb si dice bocca per O chiuso, perche vien da bucca, onde parimeute si proferiscon per O chiuso imbocca, e trabocca verbi da bocca formati. Nel C languido si sente in doccio, doccia, docci, che vanno per O chiuso, perche vengon da aqua edustus de' Latini: onde si formò aquidotto, e aquidoecio ancora appo Gio-Cap. vanni Villani; così goccia, e gocciolo, e gocciola, perche nascon da gutta, si proferiscon per O chiuso. Nel G languido avviene il medesimo, come in roggio per rosso appo Dante nel x1. Canto dell'Inferno, ivi.

Perche non deutro de la Città Roggia Son'ei puniti, se Dio gli ha in ira?

E se non gli ba, perche son a tat soggia?

Che perciocchè vien da rabea latino, dove è Usi proferisce per Ochiuso. Ed in roggio, e rog-

R 3

gia adiettivo d'una spezie di pere, che altramente rozze si chiamano, che vien da radis latino. ove è l'U pur va proferito per Ochiuso. Nel raddoppiamento dell'F si vede in soffie, soffie per Q chiuso, nascendo da sufflo sufflat. Nè altramente avvien nel raddoppiamento del P, come in stoppa per O chiuso, venendo da stepa latino. Quando poi si raddoppia l'S il vediamo in bosso, ed in tofse, che vengon da buxus, e da tussis, e benchè in latino fi dica pErcussus con U, ed in Toscano percOsso con O aperto, ciò avviene, non per virth della prima formazione, (la quale è più ordinata, e più regolata,) ma sì per virtù della formazion seconda, che meno regolata si truova. Dove il T si raddoppia, manifesto si vede in sotta rotta, fotto, ed in un'altro vocabol non one-Roadire, ne' quali si proferisce sempre l'Ochinso, perciocche vien da gutta, rupta, subter, e come più tosto creder si può da sabtas vocabol degli ultimi tempi della Lingua Latina, ancorchè si truovi una volta appresso Varrone de re rastica, parlando delle qualità de' Cani villarecci in quelle parole.

Lu. 2. Labris subwigris, aut rubicundis, neque resumis C. 9. Superioribus, neque pendulis subtus.

Se però non v'è entrata per corrotta scrittura, come io credo. E finalmente quando vi si raddoppia il z fa il medesimo, se egli vien da U latino, come si vede in gozzo, mozzo, pozzo per due z nuovi, cioè grossi, o duri; e rozzo per due z antichi, cioè sottili, ed alcuni altri, i quali vengon da gustur, mutilui, pas Eus, e da rudis. In som-

fomma questa qualità dell'U per origine è gagliardissima, e puntuale, e va innanzi a molt'altre...
Regole. Si disse anco Ordinariamente, perciocchè si truova pur qualche vocabolo, che esce di
questa Regola, come socco, sozzo, e rocca istrumento seminile ad uso di silare, del quale sa menzion Dante nel 15. Canto del Purgatorio, quando disse.

L'altra trobende a la rocca la chioma. Fanaleggiana con la sua famiglia

De' Troiani, di Fiefole, e di Roms. Ed il Boccaccio nel proemio della 6. Novella della decima Giornata per bocca della Piammettaio quelle parole;

Il che molto più fi conviene nelle fenele, trà gli findianti, che tre noi, le quali a pena alla cocca.

ed alfaja bajtiemo.

In tutti i quali esempi, e forse in alcun'altro simigliante è raddoppiamento di consonante, epur si proscriscono per O chiuso. Ma per non elser parole latine, o per non riconoscersi per tali, possono agevolmente venir da qualche U barbaro, e forse anco Latino, che non si può saper così fermamente da chi non ha ben piena conoscenza di quelle Lingue.

Reg. 13. Quando appresso l'O fitruova S accompagnato da altra consonante; ordinariamente si proserisce aperto, purchè l'accento sia nella penultima sillaba, come bosco, costa, boste, possa, resta, sosta, mosco, e vasco, e tanto più mostro, e vostro, tosco veleno, Osmo Città, mossa, rospa.

K 4

Cosci, e Possa Nomi, e Casate nobili di Sienz, ed altri.

D'angoscia è dubbio, perciò in Toscano si sente proferire e per O aperto, e per chiuso: e ciò naice, per effer vocabolo poco usato; e tolto più tofto dagli Scrittori, che da' parlatori, e vien dal latino angultia, tramutandosi il T in C, come anco avviene in poscia, da postea. Si diffe ordinariamente, perciocchè se innanzi all'O si ritruova M consonante liquida, quantunque dopo l'O fia l'S accompagnato da altra confonante, fi può proferire per O chiulo, come mostro nome, e. mostro verbo. Dove chiostro, e nostro, e vostro. ed altri tali per O aperto si proferiscono: E ciò nasce da una propria virtù d'esso M, che gli sta dinanzi, (come per una fimiglianza) fi vede, che egli opera nell'B. Perciocchè quantunque [Euto. DEnto, spanEnto, ed altri tali si proferiscono per E aperto, nondimeno qualor dinanzi ad E si truova M fempre fi proferifce chiuso, come mento, mente, menta, lamento, tormento, testamenso. di che s'è parlato più appieno addietro nelle Regole dell'E aperto, e dell'E chiuso. Devesi ancora, che se dopo O, overo E latino segue N nella medefima fillaba, e passando in Toscano, si getta via, sempre in tal caso il detto O si volge in Ochiuso, come per esempio di meusis si fa mele. di accensus acceso, di Senensis Senese, e Sanese, ditEndi, ed ExpEndi, test, espesi. Così di monstrare si fa mostrare, gittando via l'N e pigliando l'O chiulo.

Da questo ultimo avvertimento si raccoglica chiaramente, che sposo, e sposo si deon più tosto proferir per O chiuso, come s'usa in alcuna parte della Toscana, ed in quel di Roma, e della. Marca, ed altrove, che per O aperto, come fanno i Sanesi, e' Fiorentini, e molti altri: perciocchè venendo da sponsus, e sponsa vocaboli latini, dove è N, il qual poi in Toscano issugge via, certamente dovrebbon seguir la Regola data di sopra, di che oltracciò si vede un'altro esempio in tonsus, che venendo in Toscano sa toso con O chiulo, e così d'Alifonsus si fe anticamente An-

foso, nome di Re Spagnuolo.

Reg. 14. Quando i Nomi Toscani dopo l'O hanno I liquido, e quel tal nome vien per forma di finimento, (siccome vengono gastigatoia, mangiatoia, facitoio, cottoio, e più altri, de' quali s' è parlato addietro a suo luogo;) allora quell'O si proferisce ordinariamente aperto. Gli esempi fono, oltre ad altri, pioia, noia, annoia, Troia Città, Croia nome, appoia, cuoia, benchè quest' ultimo per avere U liquido per traponimento toscano inanzi all'O puro, e venire de corium, che ha l'O latino, era necessario, che egli fosse aperto. Da questa Regola par, che si traian fuore-Stoia, e Pistoia, che si proferiscon per Ochiufo (ancorchè vi sia chi li proferisca per O aperto,) vengon dal Latino storEa, e PistOrium. E però s'è detto, che ordinariamente si proferiscono per O aperto: perciocchè fallisce la Regula, quando nella fillaba, dove è l'O, fi truova Saccompagnato da altra confonante, come nelle due fopradette

dette Rois, e Pillois, e foris anca in altre : Molti Nomi propri usati in Toscano, che sopo d'origin barbara, ed hanno il lor finimento in olfo, come Altelfo, Divelfo, Gandolfo, Nolfo. Ludolfo, Pandolfo, Ridolfo, Sinolfo, e firmili, femore l'o della fillaba, che ha l'accento acuto. si proferisce anerto: B benchè selfa abbia il medelimo finimento, nondimeno si proferisce per O chiuso, perciocchè egli vien da salfar latino, ove è l'Uper origine. Golfe alcuni la proferiscon per O chiulo, ed altri per aperto, forle perciocchè in mare vocabolo greco, che fignifica Seno, è l'O micron, e non l'a mega: o perciocche nel vocabola latino de' tempi balli , gcioè col pas, è l'o (proferito da' Latini sempre aperto, ) e non l'U onde seguono la sopradetta regola.

Reg. 14. In sei vocaboli senza più, della prima Lingua, venuti da parole latine, nelle quali ¿ O solo, si proferisce aperto nella penultima sillaba, ancorché elli non piglin sotto di se per traponimento Tolcano vocal liquida; nè abbian vestimento dopo la vocale. Primieramente s'è dettoin sei vecaboli seuza più, perciocche non se ne fon trovati più, che tanti, i quali sono questi; nove numero, e nome di fazzione, o come propriamente si dice Ordine, o Monte cittadinesco di Siena, Rosa, fiore, Date, commodità del matrimonio, modo, mada, e fodo, i quali per o aperto, e senza Traponimento d'U liquido si profesiscono. Esti, oltracciò detto, della prima Lingue, perciocchè in que' della seconda, e della tersa non è dubbio, che vi si proferisce l'O aperto,

quantunque non vi fi pigli U liquido; come fi vede in cole, mola, folo, ed altri: e s'è detto anco. Penate da parole latine, dove è o folo, conciofiachè, se venisse tale Odapiù lettere, allora si proferrebbe aperto, fenza cercare altro traponimento d'U liquido, come fote, cosa, perole, pofe, roco, e fimili, che nel latino hanpo AV, s'è detty to nel la penultima, attefochè quando l'accento è nell'ultima, o nell'antipenultima, ordinariamente per virtù di quel fito v'è l'O aperto, come di fopra s'è mostrato: onde il misterio bello, e nuovo è, che ciò si truovi folamente, quando l'accento acuto è nella penultima fillaba. Ed ancor s diffe: ancorché elli non piglin sotte di seper Traponimento Toscano vocal liquida, effendo ordinario in questi capi, che le parole toscane, che hanno O, il qual si formi da O solo latino, ricevano un de' due volgimenti di tale O, cioè, od in O chiuso tosceno, come rodo, Sole, velo; ovvero in O aperto, come l'hanno nel latino. per traponimento Toscano pigliando sotto di esse U liquido, come fueco, luego, rueta, fuele, tuono. E nondimeno ne' sopradetti sei vocaboli nè fi volge l'O latino in O chiuso toscano, nè si prende fotto di effo U liquido nel modo predetto, anzi puramente si pronunzian nove, rosa, dote, medo, nodo, e fodo per o aperto: il che onde avvenga non s'è per ancora da me potuto sapere, nè da verun'altro, ch'io sappia. E dicendosi finalmente, se abbiam vestimento dopo la vocale, convien sapersi, che in tre modi le vocali s'intendono effer vestite, come akrove è stato mostrato. cioè

cioè vestite dinanzi, come Luna, Sole, cara, velo in tutte le lor sillabe. Talora elle son vestite solamente dipoi, come alma, alta, onta, ombra,
Erto, Orto nelle prime sillabe solamente. E alcuna volta sono vestite dinanzi, e di dietro, come colmo, parte, senta, sempre, pur solo nelle
prime sillabe. Quando adunque elle hanno tal secondo vestimento, se si proferiscan per O aperto,
o per chiuso, addietro l'avemo insegnato, ma
quasi sempre si proferisca aperto. Il segreto adunque in queste sei parole è questo, che non vi sia
vestimento dopo l'O, e non pertanto egli si pur
proferisca aperto.

Reg. 16. Quando per virtù della feconda, o della terza, o della quarta Lingua si trasportano in Toscano vocaboli dal latino, ove sia O puro, si proferiscon per O aperto, e non piglian sotto di se per traponimento toscano U liquido, mascosì puramente vi si trasportano, come elli nel latino si truovano. Gli esempi si veggono in più parole, e primamente in Cole per adora, o coltiva, che hanno usata i nostri Poeti, e fra gli altri il Petrarca nel 2. cap. del Trionso della Fama,

jyi .

O fidauza gentil, che D to hen cole. E Dante nel 12. Canto dell'Inferno, colà.

Lo cor, che'n su Tamigi ancor si cole.

Il medesimo avvien di mola vocabolo della seconda Lingua, il qual va proferito per O aperto, senza pigliar U siquido, come lo pose Dante nel 21. Canto del Paradiso, dicendo;

Non venni prima a l'ultima parela,

Che del suo mezzo ferì il lume centre, Girando se, come veloce mola

Similmente oero, che non è vocabol della prima Lingua, ma l'usan gli Scrittori con O aperto senza Uliquido traposto, come se il Petrarca nel sonetto Più velse Amer, cioè.

Un tempo fu , che'n te steffo 'l sentivi,

Volgare esempio a l'amorose coro. Così rogo vocabol latino tolto da' nostri, ed usato in fignificazion di sepolero dal suddetto Potrarca nel 4. Cap. del Trionfo d'Amore.

Da costor non mi può tempo, nè luoga Divider mai: siccome spero, e aramo; In sin'al cener del funereo 2080.

Così polo, così stela, così come, così alcuni altri vocaboli venuti di latino in Toscano dopo la prima Lingua, mantengon sempre il loro O aperto, e puro. E la ragione di tale effetto si è, perciocche queste tre ultime Lingue proferiscon le parole, come le truovano in latino, od in altro linguaggio, onde le prendono; purchè non fi contravenga alle Nature durissime, ed alle dure, secondo i modi già detti: laonde trovando elle in Latino O aperto con accento acuto, la posson molto ben traportare in Toscano, conservandolo aperto, e proferendolo con accento acuto, come cole, coma, polo, stola, e fimili: nè in ciò far si contravien. Le non alle nature tenere, cui la seconda Lingua ancora suole alle volte contravenire, non pur la terza, e la quarta,

## Dell'Ofitato, o Confactudine. Cap. 7.

All'Uso spesso, o dall'Ustato non pur degli Scrittori, ma eziandio de' Favellatori vengun ricovute nella nostra Lingua molte parole, nelle quali non vodiamo, che si possa dar regola alcuna scema, e certa, e sieura, perche si formin più tosto così alcune, che così alcune altre simili a loro: e bene spesso elle sono contra le regole, istesse di essa Lingua, come por esempio sia, da voglio verbo si forma vo', per troncamento della seconda sillaba, e ciò si sa, e scrivendo, e parlando, come della scrittura appare in que' versi del Petrarca.

Ch'i' son ve' dir di Lei, son chi la feorge, Tatto'i sor di doleczza, e d'amor l'empie. Edaktove.

Semunccio ? vo', obe fappi in qual maniera Trass ato fona.

Ed anco;

Amore, (e vo' bes dirti)

Disconvicusi a Signor l'effer si perco-

E pur nondimeno del verbo toglio, e da foglio, e da foglio, (ed altri tali) non fi forma per fimigliante modo to', nè fo', nè foo per via di tal troncsmento. Egli è ben vero, che alcuna volta d'alcune se ne può render ragione, perciocchè ella si truova effervi, come fra l'altre in quelle due, eioè virtate, e falate, dalla prima delle quali per troncamento si può formare, e si forma virtà, ma dalla seconda non si può così formare falà. Altrettanto avviene di pietate, e di Mecenate.

ense, che dir si può pietà, ma non Mecenà. Il che nasce, perciocche tutte le parole prime, e non. per Formazion venute, le quali hanno le due ultime fillabe incomincianti da T ricevono troncamento, come beltate, onestate, largitate, etate, veritate, virtute, e simiglianti: le quali dalla Lingua Toscana furon troncate per ischifar la durezza del principio di que' due T in due fillabe continuate: delle quali levando via l'ultima fillaba, rimafe la parola terminata in accento acuto. cioù beltà, onestà, largità, età, verità, virtà, Ma nelle parole, che non hanno due T, che dieno principio a due fillabe continuate, non fecero mai troncamento, per non esfervi la durezza di que' due T. Di qui nasce, che da salute non si fa sald: ne da Mecenate si fa Mecena: per Troncamonto si disse, e non per Formazione: perciocchè quando le parole vengon per formazione, la Lingua Toscana sostien due sillabe continuate, l' una, e l'altra delle quali incomincin da T cotanto è più vigorosa, epiù severa la Formazion, che l'istessa radice delle parole toscane non è; come da p Ento per Formazione si fa pentito, e pentuto, e da vEsto, vestito, e vestuto, e da batto battuto. con più altri: nè vi si fa troncamento alcuno.

Così ancora per tornar colà, dove lasciammo,

in quel verso del Petrarca.

Però s'un cor pien d'amorosa voglia. Ed in quell'altro.

Ch'han fatto mille volte invidia al Sole

In quel s'un, ed in quel ch'han, perciocchè nascono per forza di quella Origine dell'Usitato,

o Con-

o Consuetudine, non si potea, secondo le regole, fare lo ssuggimento dell'E in se, ed in ebe; perciocche sopra esse è l'accento acuto, il qual nelle lettere, sopra le quali esso si ritruova, non ammette ordinariamente la predetta figura dello

Sfuggimento.

Per maggiore intendimento, e più intero della qual regola egli è necessario sapersi; Che fra le sigure della Toscana favella, che nel sin delle parole ne levan via delle lettere, una si è chiamata Sfuggimento, il quale e scrivendo, e parlando; ed in prosa, ed in verso si vien del continuo usando. Egli è ben vero, che non s'usa qualora la prima parola termina in accento acuto: perciocchè allora non v'ha luogo esso Sfuggimento, ancorchè la parola seguente da lettera vocale incominci, per la qual cosa dicendo il Petrarca.

Però al mio parer non gli fu honore.

In perdal, ed in fu bonore, non si può fare lo Sfuggimento dell'O, e dell'U, e dir per caso per al, nè F'bonore. E questo avviene, perciocchè la prima parola perd, e fu finiscono in accento acuto; Come ancora, quando Dante nel 6. Canto del Purgatorio dice.

Veramente a così alto sospetta

Non ti fermar.

In cost alto non si può fare lo ssuggimento dell' I, e dire; A costatto, perciocchè cost termina pure in accento acuto. Ma da questa regola si tranno suore due particelle monosillabe indeclinabili, ciò sono, che, e se, le quali hanno sopra di se l'accento acuto, e pur nondimeno elle patirseon lo ssuggimento. Orchè elle abbian sopra di
se l'accento acuto, si ritrà indubitatamente da questo, che elle fanno per necessità nel proferimento raddoppiar la consonante prima delle parole, che senza mezzo poste sono dopo esse, il
che è proprietà certa, ed infallibil del suddetto
accento, e l'esperienza il manisesta, senza altro
esempio addurue. E che elle patiscan lo ssuggimento, s'ode a tutte l'ore nel parlar cotidiano di
Toscana; e ne son pieni gli Scrittori tutti di essa
Lingua sì di prosa, e sì di versi: come ecco il
Petrarca dice.

L'alma mia fiamma oltra le belle bella, Ch'ebbe qu'il Ciel sì amico, e sì cortese.

Ove di che bebbe si fa eb'bebbe, per issuggimento della lettera E di che, ed in sì amico, non si ammette tal figura, nè si dice s'amico, ed in sì correse, si sente il raddoppiamento del C nellapronunzia. Similmente quando il detto Poeta dice.

Ch'han fatto mille volte invidia al Sole.

Posto in vece di che han, si fa lo ssuggimento dell'E in che. Così ancora dicendo lui.

S'una fede amorosa, un cor non sinto.
c S'io credessi per morte essere scarco.
Ed ancora.

S'al principio risponde il fine, e'l mezzo.

Si riconosce, come si fa lo ssuggimento predetto in se, quantunque vi sia l'accento acuto sopra: il che essendo usitatissimo non occorre, che per me ora se ne dica più altro, se non che tal proprietà in quelle due particelle vien senza dubbio alcuno dall'Origine dell'Ustato, o Consuetudine. Ora intorno a ciò egli è necessario sapersi esser regola ordinaria; Che laddove si può fare lo ssuggimento secondo, vi si può altresi fare il primo; per la qual cosa se si può dir la 'mperatrice, e lo 'mperadore, si può parimente dire l'Imperatrice, e l'Imperadore. E come appo il Petrarca si può leggere.

Quando 'l Sol bagna in mar l'aurete carro.

Così aucor legger si potrebbe.

Quand' il Sol bagna &c.

Per primo sfuggimento, ancorche alcuni ciò potersi far non credano, di che parlaremo appresso alcuna cosella. Ma in queste due particelle CHE, e SE è nuovo, e bel misterio, perciocche quantunque elle ricevano il primo ssuggimento, elle nondimeno, se posson pigliare il secondo, non piglian giammai il primo, secondo regola di buona, e pura Lingua, il che massimamente si dimostra nelle due monossillabe II, ed Is, le quali patiscono il secondo ssuggimento. Laonde il nostro Petrarca scrisse.

Se'l fasso, and'e più chinsa questa valle. c, Se'l pensier, che mi strugge.

Ed anco.

Se'l dolce sguardo di Costei ne ancide.

E cos ancora.

Se'n solitaria piaggia, riva, o fonte. e, Se'n fra due colli suede ombrosa valle.

Ed anco .

Dico, se'n quella esade.

Con

Con mille altri simiglianti. Nè giammal è puro, nè schietto, nè regolato parlare il dir s'il, nè s'in per primo sfuggimento. Similmente dopo che si scriverà sempre, e dirà:

Che'l pie va inanzi, e l'occbio torna indietro, e

Che'n giovenil fallire è men vergogna.

E così anco infiniti altri esempj tali, facendo lo ssuggimento secondo. E la ragion di ciò par, che sia, e veramente si è, perciocchè il fare in queste due particelle il primo ssuggimento è cosa straordinaria, e contra la regola dell'accento acuto, che nol patisce: e però, quando si possa fare il secondo (il quale è ordinario, ed usitato) non si dee ricorrer, nè si ricorre mai all'aiuto straordinario, ed inustato del primo, per la qual ora non si farà mai;

Ch'il *pid vo inauzi*: nè, Ch'in *giovenil fallire*, e fimili.

Ora avanti, che noi passiamo più oltre, è necessario, che disinganniamo coloro, che udendo dir, che la pura savella Toscana non comporta in modo alcuno, che si dica S'IL, per issuggimento primo: assermando il contrario, si contrapongono a così satta Regola, allegandone incontra quel verso del medesimo Petrarca.

SIL diffi mai, ch'i' venga in odio a quella.

E molti altri in quella Canzone, ne' quali si truova SIL. A che noi rispondendo diciamo: Che l'inganno di que' tali nasce in loro, perciocenè SIL in que' versi non è composto è collegato di SE, e d'IL (come è il caso, di cui noi ragioniamo, dove IL può ricever l'uno, e l'altro

sfuggimento: e si domanda, se collegandosi con SE, possa ricevere il primo sfuggimento,) ma è composto di SE, e d'IO, e di LO, o d'IL, ove è chiarissimo, che 10 non riceve ssuggimento secondo, sicchè per necessità vi si sa il primo. Così parimente di SE, e d'IO si forma S'IO, come il Petrarca sece, fra gli altri nel sonetto.

S'IO fossistato fermo a la spelanca. E seguendo più oltre, di S'10 si sa S'1', come d'10 si sa l' onde appo il suddetto Poeta nel sonetto.

Quando fra l'altre Donne, si legge.
I'benedico il loco, e'l tempo, e l'bora.
Ed anco.

Sì, CH'I' vo già de la speranza altero.

A cui si collega poi la particella LO, ovvero 1L, delle quali quella per troncamento, e questa per isfuggimento secondo rimangono in L solo: laonde di tutte tre queste particelle per lo già detto modo si forma SIL: nella qual monosillaba per collegamento s'accoppiano, e radunano insieme tre diverse particelle con tre figure diverse. Perciocchè ponendo, che ella si formi di SE, 10, LO in prima v'è lo sfuggimento primo, onde si fa S'10 LO: appresso v'è l'incorporamento, onde se ne sa S'I' LO, e finalmente v'è l' accorciamento, onde a far se ne viene S'PL.od in una parola SIL dissi mai. Ma ci resta oltracciò a fapere, che non pure una vocal fola per primo sfuggimento fi toglie via dalle parole, ma talor'anco se ne tolgon via due. Ma prima, che noi passiam più oltre, egli è da saper, che spessisfime .

fime volte appresso i buoni Autori della Lingua Greca si truova usato il primo sfuggimento. La qual figura da loro è chiamata 3xxla, (che. è uno de' tre modi simplici, con esso i quali appresso di loro si sa la Sinalepha, cioè in volzar. lo sfuggimento primo) come per cagion d' esempio sia E'a' EME, auri, E'ai EME'; cioè: consr'a me, in vece di contro a m, dove per primo sfuggimento ètolto via il lota della parola E'zi', ed è collegata la lettera a, col primo Epsilon della parola EME'. E da così fatta figura del parlar Greco si tien per cosa certa appo noi, che nella nostra Lingua venuta sia la figura dello ssuggimento. Ma non pur solamente levan via i Greci per isfuggimento una vocal sola, come nel suddetto esempio appare; ma ne levano anco alle... volte due: e ciò fanno essi per mezzo d'un degli altri quattro modi composti, chiamato da loro SALW, KAI KPAZIN, cioè in volgare, sfuggimento, come per cagion d'esemplo di KAI, OYK fanno K'OYK, levando via l'Alfa, ed il Iotadella copola KAI, e legando il Cappa, che ne resta, colla negazione OYK, e dicendo tutto in una parola KOYK CVCH. Similmente di KAl' E'AN per la figura detta da loro TMEXIN, togliendo di mezzo l'Alfa, ed il Iota di KAI', e l'Epsilon di EAN: e collegando il Cappa colla fillaba EAN se ne sa KAN, CAN. E così anco di KAI' HoA fi fa appo loro K'HoA per isfuggimento dell' Alfa parimente, e dell'Iota di KAI, e per collegamento del Cappa coll'Ita della parola seguente, e dicendosi CIPHA. E di così fatta usanza. fono gli Autori loro, e spezialmente i Poeti molto abbondevoli, e fra gli akri non servato l'ordine di questi esempi di sopra addotti, Platone nel secondo libro della sua Repubblica, parlando de' costumi de' cani, scrive queste parole.

35 ઈંગ ઈ લો ગુમ્લંભારોર દેશિ લેલાલેફેલાલા 3 KAN partir જાને 35 જારતે હેલા લેલાલે લેલાલા જારતાલીલા વ

Cioè in sentimento volgar nostro.

Fanno carezze a qualunque da loro conofciuto essi vergano, benebè da lui giamuni ben vernuo essi ricevuto non abbiano.

Ed Aristofane nel Plutone.

, Hr & yae eis, and who eisendair tuzu,

" E'udos nar opufila natà The phe nato.

,, KAN TE morendu neurie and porte quate ,

,, E'Eapos isi un s' isin pa monore.

Cioè in persona dell'oro fosto nome di Pluto

parlando.

Se m'avverrà l'entrare in cafa di qualebe nouve, fubito egli mi nasconderà giù fotto terra. E scalcun galant'buomo suo amiso venendo da lai gine ne domandi, si mette al niego di non avermi giammai vedato.

E Demostene nella seconda Olinthiaca.

,, Bos mir ar apparent i τα હેંગ્લેંગ દેશવાઈ તારાવા જો? ,, παθέπατα σαθρών . હેંગ્લેંગ ઉ αβρωτυμά πουμβέ πάντα ,, πιγοίται, Κ'AN ρύγμας Κ'AN τρέμμαι, Κ'AN αλλο τε જી! ,, αλλον σαθρών i , CiOd:

Mentre che altri è sano, non sente veruno de' suoi particolari disetti; ma sosto che egis cade in alcuna malattia, gli si discuopron tutti, e si risentono: o sia rostura; o sia smovimento, od alcun' altra generazion di debilità, che si sia. E nell'orazion della Corona.

, Nipas A yap isir anaou ardponos de Bie darates.

Cioè in volgar nastro.

Ä

ık

La morte si è il sine della vita di ciascano, eziandio, cha egli se ve stia inchinso in camera, e risugga, e si cansi da qualunque sia pericolo di guerra. E finalmente Eurip. nell'Ecuba appo Aula Gel.

,, To S' akious K'AN rande reys to sou

3, Treisen Loyos yap ent allogour Tori we

,, nan Al Sourray, district ou range spines.

Che in Toscano potrebbon sonare in questa guisa.

L'ansorità tua sarà di persussione altrui, ancorchè tu dica male: perciocebè il parlar fatto da persona di riputazione, o seuza essa, aucorchè un medesimo sia, non però può il medesimo. Questo quanto al KAN, in vece di KAI BAN. Quanto al KOYK per KAI, OYK.

Aristofane nel Plutone.

,, H'r yap o master rui bacht i un vonde memoritale, ,, nus ayadie W mapinan badira, Kork andeihe. Cioè in volgare.

Se Plutone bora vedesse, e non andasse attorno acciecato; se n'andrebbe da gli bnomini da bene,

e non gli lasciarebbe giammoi.

Dell'E'n' E'ME', in vece di E'III E'ME', o altramente abbian fra gli altri esempj, nei primo dell'. Odissea di Omero questo;

,, O'i d' E'T O'VHA AS' ÉTOMOI POUNDMEN ME PASS' AMOS, CIOÈ: Costoro steser le mani a gli apparecchiati cibi, che eran posti loro davanti. Ed ilocrate nell'Evagora.

,, Επασών τους έρ έαυββ, ανδράς άγαθους γεγανμένες; Cioè; Laudar coloro, che al fuo tempo faron busmini da bene. E David Profeta nel 13. Salmo.

- 33 Te akotogo ieranisnom ETI EME, 15 uparami ili-

, דווספר דוני לעצוני עוד .

Cioè, secondo la traslazion di Santa Chiefa.

Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, O

fortes quasierunt animam meam.

Resta solamente addurre gli esempj di K' H'AA per KAI HAA, il qual'è appo Teocrito nel suo primo Idillio in que' versi;

. H voor नहीं हिज्यता, नहीं क्यांशिक्ष , के क्यंत्रवा में किए क्यांगर

,, वेग्डियस र्ग प्रवेशित प्रवाले , ग्रेरे ने सर्शवस्त्र :

33 K' H'AA, Dapes Tanur Ti Tù Tansas, CC.

Che in volgar nostro vuol dire.

Vennero i bifolchi, e' pastori, vennero i caprai, domandando tutti, che male egli avesse: Vennevi auco Priapo, e disse; o inselice Dasni, e perche

consumi tu te stesso?

Questo medesimo, che della Greca Lingua si è mostrato, ricercandosi, se nella nostra ancora s'usasse, parea così al primo incontro, che si potesse risponder, che no: e questo, per non ritrovarsene troppo agevolmente esempi: laonde si fermava intorno a ciò una così fatta Regola; che per primo ssuggimento non si levasse mai, se non una vocal fola, come per esempio fra mille altre in quel verso del Petrarca.

L'arbor gentil, che forte amai molti anni.

Dove

Dove si leva la vocale O dell'articolo LO. Ma poi considerando più attentamente questa colapar, che si truovi, che talor si levin via due vocali: e ciò avviene in due modi: l'uno, quando nel fine della parola precedente sono due vocali. l'una delle quali è liquida, e l'altra appresso è pura; come per cagion d'esempio sia, appare infra l'altre in queste parole taccio, veggio, e simiglianti, e che oltracciò la parola suffeguente incominci dalla prima delle due sopradette vocali, ma non sia liquida, come quella, ma sì pura, o ferma, che si dica. Perciocchè in tal caso nello sfuggimento sfuggon via amendue le vocali della prima parola, come si vedde appo il Petrarca in più luoghi, e particolarmente nella Can-: noz

Mai non vo' più cantar. in quel verso. E vo contando gli anni, e taccio, e grido. E nel sonetto.

Quanto più m'avvicino. ivi.

Più veggio il tempo audar veloce, e leve.

Che proferiti con isfuggimento diranno;

E vò contando gli auni, e tacc', e grido

Più vegg'il tempo andar veloce, e leve.

Togliendo via da taccio, e da veggio l'I vocal liquida, e l'O pura, o ferma: e collegando il secondo C di taccio colla particella E collegativa, e'l secondo G di veggio; con esso l'I, vocal prima dell'articolo IL, che seguon lor senza mezzo alcuno appresso. L'altro modo si è, quando si levan via due vocali, amendue pure, come avvien qualor di CHB 10 HO, per issuggimento dell'

dell'E di CHE, e dell'O d'IO, e dell'aspirazione di HO, si fa appo gli Antichi Toscani CHIO di due fillabe, ed appo noi con fegui di distinziome, e (secondo me) più regolatemente, e meglio CHP HO, come di fopra dicemmo, che si faceva SIL, di SE 10 LQ, o SB 10 IL, così anco di SE 10 LO HO si fa all'antica SI LO. ed alla moderna S'l' L'HO, dove filevan via non folamente due vocali pure, ma eziandio tre, e tuttettre tali: Ed il medesimo avviene in CHE 10 LO HO, che per la fuddetta figura, sfuggendo le tre vocali ultime delle tre prime voci se ne forma CH'I' L'HO, e proferendolo, e scrivendolo fenza aspirazione al l'antica in una parola sola CHILO, di che son copiosi d'esempji libri antichi toscani scritti a penna, e per maggior soddisfazion mia in ciò, e d'altrui, non vo' m'incresca addurne alcuni, che sono nell'Epistole di San Girolamo volgarizzate nel buon (ecolo. delle quali io mi trovo un testo antico, e buono assai, e spezialmente in quella, che egli scrisse ad Eustochio nel 39. capitolo, ivi.

Di questo così grande bene siatone segnitatrici, ma saviamente, acciocchè non vi dica IDIO quella parola, che parla per la Prosoto; Non è questo

il digiano, CHIO eletto?

Ed in quella, che scrive a Santa Pavola Romana.

Hor mi credi , CHIO già letti molti libri .

E nell'Epistola a Demetriade.

E conoiofiacofaché queste virendi, CHIO dette, Veggiamo essere q tatte ja ano, od alcune in alcuni. wi. E come si troyan gli esempi di CHIO, così parimente di SILO, e di CHILO si trovano, i quali io ora, per fuggir longhezza, lasciatò ad al- Pares: trui il trovarlifi, convenendomi venire a dire. che il Bembo laddove ha parlato del dover lasciare la vocale dell'articolo, conservandosi quella. della voce, o conservar quella dell'articolo, confervandos quella della voce ancora; o pur perdendos, che egli (secondo ne dimostra il Castelvetro ivi) parla imperfettamente, e confusamente di tutta quella materia, ed ancora non veramente, laddove dice Di quello della femina, e. quel, che seguita, e non a tempo, nè veramente laddove dice: Ora eltracció, e quel, che fegue; a cui rimetto il Lettore; parla eziandio non veramente, laddove dice è sempre l'E nel verso in vece di dire, la invoglia, lo invio. Perciocchè in prima (oltre a quel, che ne dice il detto Caftelvetro) envio, od envoglia, appreffo il Petrarca fono posti in vece di Invio, e di Invoglia, come ancora Enchino, Enfiamma, Encrebbe, Envolo, appo il medefimo Poeta, in vece d'Inchino, Infiamma, Increbbe, Involo, in que' versi.

L'adoro enchino, come cosa santa s Ma talor bumiltà spegne disdegno; Talor Penfiamma.

Poi seguirò, siccom'a lui n'encrebbe.

Lasso, ma troppo è più quel, ch'io n'envolo Appresso non è vero, che tal forma di parlar Poiche fix solumente del verso, come presuppone il Bembo, perciocchè ella è anco delle profe, come fra l'akre nel sonradetto volgarizamento dell'Epi-

stale

Role di San Girolamo, e nella medefima, cheferive ad Euftochio, in queste parole.

ENCRESCEMI di narrar tutte le cose, di che

bo avuto cognizione.

E così anco in altre, come altri può veder da

## Deil' Affetto . Cap. 8.

A Bbiamo alcune parole nella nostra Lingua, le quali per virtù, e forza dell'Origine dell' Affetto si proferiscon suor delle regole ordinare della nostra Lingua, come fra l'altre sono DEH, HOIME, e simili particelle significatrici d'Affetto, che finiscono in E, come per esempio della suddetta particella in segno di prego posta nel primo luogo, appare appresso il Petrarca ivi.

Deh porgi mano a l'offannato ingegno

Ed in segno di dolore:

Deh, perche me del mio mortal non scorza L'ultimo d??

E quando ella è desiderativa;

Deh bor fossio col vago de la Lana Addormentato in qualche verdi boschi.

Ed in segno di lamentarsi.

Quanto cangiata hoime da quel di pria?

La qual voce essendo composta di HOI, edi ME pronome, che per E chiuso vien proserito, si doveva parimente proserir così: Ma per cagion dell'Assetto, che rappresenta, si torce dalla sua propria natura, e di chiuso, che era il suo E diviene aperto. La ragion di ciù si è, perciocchè

· l'Af-

l'Affetto corre sempre all'ampiezza, quanto più egli puote, per commuover maggiormente; il che è spezial proprietà degli elementi aperti, non già de' chiusi: perciocchè gli aperti hanno maggiore spirito, maggior grandezza, e forza maggiore, e però s'usano più tosto, che i chiusi. Di qui si crede, che in quelle parole fatte dir dal Boccaccio per bocca di Filomena, parlando di Calandrino, a cui il porco era stato imbolato; ciò sono.

"Perchè, domandato questo, e quell'altro, se "sapessero, chi il porco s'avesse avuto, e non...»
", trovandolo, incominciò a fare il romore grande;
", Hoi sE, dolente sè, che il porco gli era stato
", imbolato.

fia meglio proferir quel SE, di HOISE, per E aperto, come si sa anco in HOIME, che per chiuso: benchè ciò ben saper non si possa, per non esser quelle voci troppo in uso: mainvero la regola ne sa forza a creder, che così sia. E qui non si lasci alcun di grazia dare ad intender dal Bembo quel, che egli parlando di questa particella HOIME nelle sue Prose, mostra di creder, cioè.

Leggesi la voce OIME, obe ora si dice non solo in persona di colui, che parla, siccome in quel luogo del Boccaccio, OIME lasse, ma ancora in quella di cui si parla OISE, siccome si legge nel medesimo Boccaccio, OISE dolente se.

Percioechè non è vero, che HOIME, si dica mai, se non in persona di colui, che parla, suor che per relazione, e non in quella, di cui si parla, come egli afferma; il che non apparifce, nè molto, nè poco negli esempi delle parole del Boceaccio addotte da lui: nelle quali; HOIME, si dice solo in persona di colui, che persa: ed HOI SE: solo in quella di colui, di cui si parla. Or l'ingano, e l'error nasce (secondo il mio parcre) da questo; che il Bembo dovea parlar solo della voce HOI, (aver'OI, some serive egli:) e dir, che quando ella riceve dopo fe la particella ME, si dice in persona di colui, che parla, e quando ella riceve dopo sè la particella SE fi dice in quella persona, della quale si parla. Ma torniamo al nostro filo, onde necessaria, e degua. esgione n'ha un poco di Rolti. La particella HOI-ME viene scritta da noi coll'aspirazione, perciocchè ella è composta di HOI voce ebrea espresfiva di dolore, e come tale formata, e (critta. così da chi seppe, che si faceva: e della particella ME, e si proferisce per E aperto, con tutto che essa particella ME sensa compagnia fi proferisca per E chiuso, così come anco avvien di HOISE sopradetto. Similmente DEH per Eaperto si proferisee in vietà dell'Affetto: altramente elle si proferirebbon per E chiuso: Essendo regola ferme, e certa, che le particelle pure vellite, le quali terminato in E si proferiscona per E chiuso, a sono queste ME, TE, SB, NE, RB, VE, ed altre tali. Or l'Affetto segue in. ciò la natural propietà dell'umana Lingua, la qual veruno E proferifee chiufo, (il che è specialissima propietà della Lingua Latina antica non feguita dalla nostra moderna. ) E che siò fia il vero, niuno degli ucelli, che dall'arte umana infegnati imparano a proferire, o rappresentar, e contrafar umane parole; e niun'altro animale si trova, il qual possa in modo alcuno proferir l'E chiuso: ma folamente aperto il proferiscono, come l'esperienza istessa può render chiarissima testimonianza, e verissima di ciò. E se alcuni ve ne so: no, i quali BE, come fanno le pecore, e ME, come ie capre, ed altri, che RE, e TRE, come i Pappagalli, le Piche, e le Scotte, etali altri ucelli fanno, i quali imparano per Rappresentamento ad esprimere, e riferir le paroleumane, e l'altre voci per E aperto sempre, e non. mai per chiuso, se non per accidente l'esprimono. Ed in quanto diciamo, se non per accidente, escludiamo per quando tali animali esprimon le dette voci colla bocca piena di cibo, o per altra cagione, e per confeguenza chiufa, o mezzachiusa, il che sa necessariamente chiuder anco la suddetta lettera E.

# Del Rapprescutamento, o Contrassacimento Cap. 9.

SI trovan molte parole nella nostra Lingua, ed anco nella Greca, e nella Latina originate dalla natura istessa della cosa, che elle hanno a rappresentare per contrafare, le quali difender, e sostener non si possono con altra ragione, che col mezzo di questa Origine del Rappresentamento, o Contrassacimento, formandosene di quelle, che sono drittamente contra la natura di essa

mostra lingua; come per esempio è CHRICH, usato da Dante, volendo rappresentare, o contrasar quel suono, o per dir più propiamente, quello strepito, che sa il ghiaccio, il cristallo, o d'altra cosa tale, quando elle si spezzano, e dicendo nel 32. Canto dell'Inferno.

Perob'i' mi volsi, e vidimi davante, E fotto' piedi un lago, che per gelo

Avea di vetro, e non d'acqua sembiante.

Non fece al corso suo si grosso velo

Di verno la Danoia in Austerich,

Nè'l Tanai là fotto 'l freddo ciele; Com'era quivi: che se Tabernich

Vi fosse su caduto, o Pietrapana;

Non bavria pur dall'orlo fatto GHRICH.

Tale è similmente la voce bisbiglio, e pispiglio formato da quel bis bis, o pis pis, che si fa, es s'ode nel ragionare, ed ancor nel recitare orazioni a D10, che altri sa così sotto voce, onde il Petrarca nel primo Capitolo della Fama dice.

l' era intento al nobile bisbiglio.

E Dante nel Capitolo 5. del Purgatorio.

Perchè l'animo tuo tanto s'impiglia, Disse'l Maestro, che l'andare allenti? Che ti fa cio, che quivi si pispiglia?

E nel Capitolo undecimo pur del Purgatorio parlando di M. Provenzan Salvani nobilissimo Cavalier Sanese, scrive queste parole.

Colui, che del camin si poco piglia Dinanzi a me, Toscana sonò tueta; Ed or appena in Siena sen pispiglia.

E così ancora molti altri vocaboli fimili, come-

fra gli autori Latini apprefio Ennio è la voce, Taratantara, volendo rappresentare, o contrafare il suono della tromba, dicendo.

At tuba terribili sonitu Taratantara dinit. Ed appresso Terenzio è, ST, rappresentar volendo, o contrafar quel cenno, che l'uomo fa ad altrui, imponendogli filenzio, o che non faccia motto in quelle parole del Formione.

So. Quid? non obsecto is es, quem semper te esci -diffisafti? Cre. ST. So. Quid? bas metnis fores,

-E fra' Greci appo Aristofane in più sue commedie? 'e spezialmente nel principio quasi de' Cavalieri,

-. Mu ແບັ, ນບໍ່ ແຍັ, ແບ່ ແບັ, ແບ່ ແຍັ ແບ່ ແຍັ. sper bocca di Nicia compiagnentesi con Demostene de' vizj, che regnavano nella Città, e rapprefentando, e contrafacendo l'anitrir, che far sogliono i cavalli, vedendo le femmine loro: E co-'sì altri assai appresso diversi altri Autori, e particolarmente appo i nostri, e massimamente i Comici, la voce PHI, volendo esprimer quel che i Latini dicono fibilam, e noi fischio, e. fuffilo, o fuffolo, od in qualunque altra maniera si dica .

 Questo Rappresentamento da' Latini chiamata Pittitio, come Murmur, e Sibilas, e Bombus, ha per offisio di rappresentar diversi effetti di cose diverse, e fra gli altri questa particella BB (della qual accennammo di sopra) la qual si proferisce per E aperto, ancorchè per effer monosillabe., per avventura averebbe terminato nell'E chiufo. ·ma perciocchè ella rappresenta la voce delle Pecore, perciò li proferife per & aperto, e mafee di effe il verbo BELARE, il quale par più ragione volmente formato, che quel de Latini BALA-RE; attefo she quell'animale esprima colla voce BE, più tosto, che BA, come anco afferma Enflasio nel fuo comento fopra il nono libro dell' Hiade d'Homero, dicendo, che elcune pecore. facevan, BH', BH' per rappresentar, o contrafar la lor voce, il qual luogo moltra per forza di natura, come i Greci proferivano il B nella medefime quile, che si proferisce il B aostro, e. non quali V confonante, come dicono alcuni, e l'H, come l'E aperto, cioè Beta, e non Biza. nè Vita. E Varrone nel primo Capitolo del fecordo libro De Reruftica, parlando del nome delle. peepre, dice:

Ea coim à sua voce grace appallaruns Mela. :
ess multo sceux mostri au sadem voce , sed ab alia.
ditera vocaruns, mon cuim ME, sed BBE spunse
midensur over, & BEELARE vocem efforentes,
manopost BELARE dictur, extrita littera B, et
fit in multis, a questo è il veco fine, ande ha.

origins ello E aperto,

Fra l'altre parole di Rappresentamento si è, Tintimo usato da Dante nel 14. Canto del Paradiso, cioò.

E come gige, ed orpe in tempra tefe Di molte corde fan delet tintiano A tal, de cui la note nop à intela.

Euvi sceppio, che si proferises per O aperto nella prime, e vien da sclopar, e sceppierso per diminuzione, e scoppiare verbo. E croscio, e oro-

arrietare i bambo, e rimbombe; e rimbombere :
borousse; e borbospare: rimbresse, e rimbombere ;
broussemente, e broussekare; soffe, e saffuse, ed.
Bisaffore: urlo, ed arlare; corokere, a pogadare\_s
pio, pière; e pigniere: mianio; e minulere: muso
glie, mughiure : ringhte; mianio; e minulere: muso
glie, mughiure : ringhte; mianio; e minulere: muso
glie, mughiure: ringhte; minule; grillere: beiare, grillere: buffo, buffare, sinffare: ruffare: beiare, g
abbainre: firifile, e firifelare: filracio, e filracio
re; p tutti gli altri nomi espressivi per rappressatamento delle voci degli animali, o d'altro suos
moi, o rumore, o strepito di che che fia.

Dello Shandamento. Cap. 10.

C Otto 1/Origine dello Shandamonto vanno D raccolti tutti que vocaboli, i quali escono delle regole ordinarie, e quasi soldati sbandati staor di Schiera, non leguon tintegna det lor Capitano, Tule fra gli altri è shiome in malti luoghi delle Rime del Petraven, e degli eltri nostei Poeti, il qual vocabol venendo da como del Latine, doveva per regione in Toscana far Canma, Legli voleva con regione ricener. I'O aporto, o veto fur come con l'O chinde, a versmonte, como, paro, e schietto, è nel Latina. fenza tramutamento alcuno di vocalo pervirtit di feconda, e di tersa Lingua, in quella maniera, the dipolar, li ta pola, di rogus, rogu, di cois, seis, e fimiglianti, e non interpervi akramente l'aspirazione, e l'I liquido, così come oglifa contra ogni regola di Lingua Tofcana . Cosi ancora leguendo la regola della prima Lingua, It qual compre, dove la parola tottena ritien l'O aperaperto, che si truova nella sua origine Latina a fenza avere altra consonante dopo se in quella. Estaba medesima, piglia dinanzi a se l'U liquido, come di roto, e some, e dotes si forma ruota, e some, e dotes si forma ruota, e some, e dotes, si forma ruota, e some, e dotes, si forma ruota, e sodus, e modus si dovava dirunedo, e muedo, e sia rosa, ruosa, e da dotis duote, e pur mondimeno ustendo essi vocaboli di schiera si proferiscon modo, e modo, e rosa, e dote, ritenendo s'O aperto senza pigliarvi dinanzi U liquido, non si portendo sossenza pigliarvi dinanzi U liquido, non si portendo sossenza pigliarvi dinanzi U liquido, con si portendo sossenza pigliarvi dinanzi U siquido, non si portendo sossenza pigliarvi dinanzi dello sbandamento.

## Cap. 11.

"I" Utti que' vocaboli; che non vengon nella noîtra Lingua da verna dell'altre prime nove Origini fopradette, nèzado vi vengono dalla Lingua Latina, nè dalla Groca, nè dall'Ebrea, -necessariore, che est vi vengan dall'autorità degli -Scrittori, che formandoli di lor proprio ingegno, - pigliandoli dal parlar del pormunal popolo, o da Lingue barbare, e ftraniere, gli hanno usati mell'opere laro, come in particular sono molte marole inventate da Dante nella sua Comedia, le quali non derivan da veruna dell'altre prime nove Origini della nostra Lingua, nè da Lingua al--cuna firiconosce, che esse ne vengano, e di tali -fono fra l'altre Arcolaio Conocchia, Gora, Voga, . Rocca istrumeto femminile da filare, Gota, Folto, fol-Ta, de faltus trencamento, de ternare, biça, abbiçare, C4espeiciel, acifmare, cocca, acmetare; aggluatura; addebbare; adaggiare, aggrespane, groppo, a. i. aggrespane, groppo, a. i. aggrespane, dila, spezie di misura, ambra, ammac, ame , mass, ammassare, pago, appagare, piglio, appigliare; arnese, arnis, rosta, arrostare, asbert go, taso quattasare, azzarro, tana, intanace, tas sea, intascare, taste, tastere, e quati infiniti altritati, che ciascun da per se potrà col lume del suo propio ingegno riconoscere.

#### Conclusione dell'Opera. Cop. 22.

Ueste, che raccontate abbiamo, sono le dieci Origini della nostra Lingua, dalle quali quali da tanti chiari , e vivi Ponti, derivano i vocaboli tutti del Toscano parlare: e per mezzo delle quali altri può venire in cognizioni certa, e ficura della dritta proferenza, ed ancofcrittura de' sopradetti vocaboli, e delle varie differenze, che intorno a ciò hanno fra loro i diverfi Idiomi della Toscana, e spezialmente i due principali d'essa, che sono il Sancse, e'l Fiorentino : ed oltracciò la ragione di tutte le cose predette: e qual d'effi Popoli proferisca meglio, e per qual ragione: e chi di loro ufi Lingua più antica, e per conseguenza più regolata, più pura, più propia, e più comune a gli altri Popoli. Nella quale Opera io mi sono affatigato tanto più di cuore, quanto, che niuno altro fino ad oggi è, che abbia pubblicata dottrina di teorica di lina gua in: volgare, se non così per transito alcuna. cola toccatone. E perciocchè è cola da Gentiluo-

laudto il mon unfounder i benefici ricevitti... hanal cola Plinio volendo mostrar, perelte egli allegat i svelle gli Autori delle cofe, che solec. da lero, egli nell'opera fue radunete aveva, come vere Gentileomo, che egli era, nell'epificle intitolatoria della detta Opera fua allo Imperadore The Velocies forive quete perole.

Eft enim benignum, at arbitrer, & pleasum in genui pudoris fateri per ques prescoeris. Quindi e, che non volendo io, per fuggir riprention, tacer gli Autori, che in quella mia Operetta mi hanno prestato aiuto a condurla a complimento. valendomi io dell'Opere leco, he deliberate di far memoria d'elli almene de più principali, f quali fono nella Liugua Greca Platone. Luciano. e Giovanni Grammetico: nella Latina Lucilio. Varrone. Verrio Flacco : Felbo, Aelo Gellio : a Prifciano: nella nostra il Bemiso, il Tolomeo, il Caftelverro, il Corbinello, el Muzio, da' quali . (e logre tutti de Montigner Tolomei . che in ciò m'è flaso speziulistimo, e sovranistimo Mao-Aro) io ho raccelto la maggior parte di quello, che ho detto, eper la più impiegato mi fono nel ridurre l'opera mia fotto determinati capi, o nel sintracciar l'autorità degli Scrittori per valerme« ne a provere i miei dotti , ed in alcung altra foecolezione aucora intorno a ciò, di mon lieve fatica certo, e non piocola.

Per messo delle quali cofe altri potrà con agevolezza faper conoficere . a diffinguere l'an dall' altro i vocaboli di tutte quattro le Lingue: o dicendo altramente le quattro divesse spezie di vecaboli, che ha la nostra Lingua, di che abbiamo parleto alcuna cofa addietro, fenza la qualque scienza sappis pur certo, che niuno mei nè bene . ne intersimente faorà parlare . ne ferivere in Toleano, perciocche lenza far la suddetta diffinzione . non fi può bene ordinare effa Lingua, ne darne ferme regole, exerte in tutte le fise partis gonciofiacolache molto regole date da altrui per vere, e fieure, rielean fenza il partimento predetto false: attesoche faranno per case vere nel vocaboli della prima Lingua, e fulfe nella fevonda; o per contrario: o veramente saranno vere nella seconda, e faife nella tersa. Ma sapendo altri la differenza de' vocaboli Tofcani, faprà anco per confeguenta quali feno da ulare, cquali no : e dove usar fi debbono, e dove no : conciofiatofachè que' della prima Lingua fi possano ular sempre, come pure, schiette, e propriamente naturali: Quel della seconda si possono bene usare, ma più di rado, e con maggior ritenimento, perciocchè quasi rami annestati, e non naturali bisogna maneggiarli con più riguardo de gli altri: Que' poi della terza essendo propri de gli Scrittori, fon da' Poeti usati spessamente: di radissimo da profetori, come le Poesie sono in... questa parte più libere, e più licenziole, che le Profe non sono. Finalmente que' del la guarta. ed ultima da' Poeti, che avuta hanno sceltezza di parole, come il Petrarca, il Montemagno, Giu-Ro Conti Romano, e Simone di Ser Dino Forestani de' Cittadini Sanese, e Maestro Simon suo figliuolo tutti coetanei, ed altri, sono radissime volvolte affatto usati: ma altri, che non hanno avuto così fatto rispetto, anzi presa si sono la maggior licenza, che hanno potuto, come sono fra
gli altri Dante nella Commedia, e Fazio degli Uberti nel Dittamondi, il Boccaccio nelle sue pocsie, ed altri di que' tempi l'hanno usati un poco
più spesso, e forse troppo spesso. I Prosatori o
non li deono usar mai, o si pure usarli per estrema
necessità, e quasi per miracolo. Ma diqueste cose parlarò forse un'altra volta più appieno in un
particolar Trattato sotto titolo degl'Idiomi Toscani.

Chesiccome di desiderio di giovare ad altrui in ciò, io non credo, che niuno mi passi ponto inanzi, edappena mi pareggi, così mi so (e sorfe non invano) a creder, che l'Opera istessa, presente, ed alcun'altra ancora sieno per farne sempre per me appresso di ciascuno amplissima tessimonianza, e, come io spero, verissima.



### IDIOMI TOSCANI

TRATTATO

DI

## CELSO CITTADINI

Accademico Sanefe .

GIROLAMO GIGLI A CHI LEGGE.



Uesto Trattato trovasi nella. Libraria d'Alessandro VII. scritto a penna dallo stesso Cittadini, ed è da lui più volte

citato nell'altre sue Opere addietro. Dice però egli stesso, esser più tosto un primo embrione, che scrittura perfezionata, rimanendo pur troppo da considerarsi intorno alla pronunzia delle sei Nazioni Toscane, (che Dante contò per cinque nel suo Trattato della Volgare Eloquenza, tralasciandovi Pistoia,) stoia, ) e Noi sorse abbiemos servata qualche cosa di più nel ragionamento, che ne succiamo nell'Apparato all'Opere di S. Carerina da Siena, da noi nuovamente pubblicate. Vedi alla pag. i 98. e alla 262. di detto Apparato, è vedi i Dialoghi riportati in sine della nostra Grammatica compendiata, che va col titolo; Le Regole per l'Italiani Favella; dichiarate per la più stretta, e larga osservanza in Dialogo &c. e che comparisce alla luce, insieme con que st'Opere del Cittadini, quest' Anno, è me se medesimo in Roma, nella medesima Si emperit del Signor Antonio de' Ross.

## IDIOMI TOSCANI

TRATTATO

## DI CELSO CITTADINI

ACCADEMICO SENESE.

de Gli è nostro intendimento nel Trastate prefente ragionare alcuna cofa della diversica degl'Idiomi della Toscana favella 2 ma consiciiacolathè (fecondo il noftro credere) Noi fiamo i primieri a metterci a tale imprefa, e per conféguenza non abbient chi feguitar, nochi aiuto alcuno fopra ciò ne porga, dovrem perciò offere in gran parte avuti per isculati ; se por Noi non fe ne trattarà appieno, come altri peravventura far fi potrebbe a credere, o defiderarebbe: parendoci fare affai a cominciare questo poco, e con tal meazo aprir la via ad akrui di fupplire a quel, che noi per forte venissimo in alcua modo a maneare; perciocche, e qual cola di graais fu giammai in un tratto perfetts? Niun'arte, per certo, di quante ne sono, su giummai trovata da prima tutta intiera perfettamente . ma di tempo in tempo aggiognendovili ora da uno, ora da altro qualche cofa di nuovo, fi fono entte alla lero intera perfesione condotte. Così della presente materia ci facciamo, eforse con ragione, a eredere, che, ciò per mezzo nofiro, o d'altrui fia alcuna volta per avvenire; onde non istaremo a dirne altro, ma ce ne verremo spacciatamente all'intendimento nostro.

#### CAPITOLO L.

7 Olendo noi parlar degl'Idiomi Toscani. cipar, che a voler meglio estere intesi, sia necessario non pur convenevole il dir primieramente, che cola sia Idioma; ed appresso veniamo al restante. Idioma adunque altro non è, se non proprietà speciale d'alcuna lingua. Ora l'Idiomi principali della Tofcana (parlo della ristretta, cioè di quella, che oggi per la maggior parte posseduta viene dal Serenissimo Gran Duca di Toscana, e da'Lucchesi, la quale è propiamente la vera Toscana) sono sei, a' quali molti altri circonvicini, e meno principali, riducer fi. posseno, e si riducono, secondo la vicinanza. de' luoghi, o la fimiglianza delle parole, e loro accidenti, che maggiore anno con alcuno de' fopradetti cinque alti Idiomi più principali, i quadi lono questi, il Fiorentino, il Senese, il Pisano, il Pistolese, il Lucchese, el'Aretino. Eciascuno di essi ha le sue proprietà speciali, che riconoscer lo fanno, non pur esser diverso da tutti gli altri. E con fatta diversità per lo più riposta. Affer si vede ne' corpi delle parole, laddove gli agridenti di esse a tutti gl'Idiomi Toscani familiazi sono, e comuni, sicchè l'uno usar puote, ed ansa eli accidenti dell'altro, e degli altri, secondu che più gli aggrada; il che de' corpi di effe parole

participation de la partic

#### Dell'Idioma Fiorentino. CAP. II.

Ė

'Idioma Piorentino ( il qual da noi vien ora: rominato primiero di tutti gli altri, non... perciò, che esso più persetto sia, o più principal di loro; ma sì, perciocchè maggior copia è di migliori Scrittori) parlo degli antichi, e quanto ad eleganza non mica,o quanto a purità di lingua (e prima degli altri in luce usciti per mezzo della stampa si truovano di esso Idioma, il chedi veruno degli altri avvenuto non è) il Fiorentla no Idioma, dico, fi è quello, che ularono i Piopentini Scrittori, non pigliato dal mezzo del volgo, e dalla gente bassa, ma con discrezione, e con giadiziosa elezione di vocaboli non ignobili, non vili, non plebei, non troppo antichi, e scaduti, e stantij, ne troppo nuovi ancora, e non accettati, nè usati giammai da veruno. Sua proprietà fra l'altre si è, in vece dell'A usar per lo più l'Ene' futuri, e ne' Desiderativi, e ne' Soggionzivi de' Verbi, ed in alcuni nomi, laddove ragione alcuna non par, che li riceva: Ed oltreacciò 'd'aspirar il C, quando egli viene antiposto all'A, od all'O. Usano i Fiorentini l'E, in vece dell'A ne' fopradetti luoghi, quando elli dicono Amerd per Amard; Insegnerei per insegnarei. Aspirano

rano come è detto, dicendo Cherta per Carta, Dacha per Duca; dicho per dico; chomafoste, per conssete. Ulano anco l'A in vece dell'E, e dell'I ne' Preteriti Imperfetti del numero del più d'alcuni Verbi, dicendo Salavano, volevano, folovano, in cambio di dire falivano, volevano, folovano, in cambio di dire falivano, volevano, folovano, Ancorate quetto sia più proprio dell'Idioma Sanele. Anco dicono Sanato, Sanatore, Sanato, in vace di Sanato, Sanatore, Sanato, in vace di fenza, ancorate da abfentia de' Latini derivi. E altre cose disono: efemplificarem di poi più spesialmente al di quelta, come degli altri sutti.

#### Dell'idiame Seneje. CAR III.

C Baele proprietà si è qualla, che usanon gli Decrittori di Siena: l'Opere antiche de! queli se mandate fossero state in luce, avcebban lorse nolta materia, e necessaria cazione a' formatori delle regole delle volger Lingua di valerfi dell'an terità di essi ancora, siccome di quella del Fiosentino Idiome, e del Pilano li vede, che elli hanno fatto, La proprietà del Sepele Idioma fi conose sa l'altre cole a quello, che ne' Puturi, ne Deliderativi, e ne' hoggiontivi d'alcuni uesti use al contrario de' Fiorentini l'A in voce dell'E. E non folamente ne' verbi della prima maniera. come fa il Piercatino Idioma, ma anco in que dell'altre l, dicendo per elempio non pur amai per amerò, ma leggiarò per leggerò; ne' preteriti imperfetti *farimepàsso* per *ferivovàmo* , e se land.

Irodno, felavâmo, in vece di estendus, felavâmo; il che è comune anco al Fiorentino Idioma; e forse agli altri. Come anco al dir Sanese per Senese, e simili altre voci.

#### Dell'Idioma Pifano. CAP. IV.

A propeietà del Pisano Idioma è quella, che pei Pisani Scrittori su usata. Spezialità di esta è usato l'S in vece del Z, dicendo per esempio Piassa per Piasza: Nosse per Nozze, e altritati. Usano anco di proferir chiuso l'O de' futuri del numero del meno della prima persona, come amerò, sarò. Laddove gli zkri idiomi, dal Lucchese in suore, l'usano proferire aperto. E per contrario dicendo Ora con O aperto, quando significa quello, che appo i Latini mure, che gli altri tusti usano per O chiuso, appo i quali ora per O aperto significa l'Aura de' Latini medesimi.

#### Dell'Idiome Lucchese. CAP. V.

A propietà del parter Lucche e quelle, che Lu usarquo gli scrietori di Lucca, ed è molto simigliante alla Risma, in quanto che usano l's in cambio del Z. Laddove si truovano raddoppiate, come si vede in piagza, potzo, pazzia, che piassa, posso, passia, che piassa, posso, passia, che piassa, posso, passia, che piassa, posso, passia dicono. Usano proferire Ora con O aperto in vece d'O chiuso, e per contrario, dirò, farò proferiscono per O chiuso, pur come i Pisani, che altrimenti per O aperto

volte affatto usati: ma altri, che non hanno avuto così fatto rispetto, anzi presa si sono la maggior licenza, che hanno potuto, come sono fra
gli altri Dante nella Commedia, e Fazio degli Uberti nel Dittamondi, il Boccaccio nelle sue poesie, ed altri di que' tempi l'hanno usati un poco
più spesso, e forse troppo spesso. I Prosatori o
non li deono usarmai, o si pure usarli per estrema
necessità, e quasi per miracolo. Ma di queste cose parlarò forse un'altra volta più appieno in un
particolar Trattato sotto titolo degl'Idiomi Toscani.

Chesiccome di desiderio di giovare ad altrui in ciò, io non credo, che niuno mi passi pònto inanzi, ed appena mi pareggi, così mi so (e sorfe non invano) a creder, che l'Opera istessa presente, ed alcun'altra ancora sieno per farne sempre per me appresso di ciascuno amplissima tessimonianza, e, come io spero, verissima.



#### DEGL

## IDIOMI TOSCANI

TRATTATO

DI

## CELSO CITTADINI

Accademico Sanefe :

GIROLAMO GIGLI A CHI LEGGE.



Uesto Trattato trovasi nella.
Libraria d'Alessandro VII.

scritto a penna dallo stesso Cittadini, ed è da lui più volte
altre sue Opere addietro. Dico

citato nell'altre sue Opere addietro. Dice però egli stesso, esser più tosto un primo embrione, che scrittura perfezionata, rimanendo pur troppo da considerarsi intorno alla pronunzia delle sei Nazioni Toscane, (che Dante contò per cinque nel suo Trattato della Volgare Eloquenza, tralasciandovi Pistoia.)

#### Trastato degl'Idiomi Tofcani

ticolari. Ma se s'usa in parte, dove s'usa a lom delle sei particolari, adunque si truova parse che in un medesimo tempo usa due Lingue mon diverse per sostanza; il che non pare verissimile, nè vero; salvo se non si mostrasse alcuna necessità, per la quale que' d'un parse dovessero farlo: ed abbiamo detto, non diverse per sostanza, perciò diverse per sostanza si truovano parti, dove s'usano, come in Trento la Lingua Italiana, e la Tedesca, ed in Nizza la loro, e l'Italiana. Ma io intendo, che la medesima Lingua in un luogo si parsi in due maniere, come sarebbe a dire, che in Siena si parsasse puro Sanese, e vi si parsasse anco mescolato di tutte le propietà degli altri Toscani Idiomi.

Il Fine de Tosoni Idioni.

# Note di Celso Cittadini in margine, della Giunta di Lodovico Castelvetro al Ragionamento degli Articoli del Bembo.

#### Nella prefazione,

A Lli Lettori. Nosa. Bastava dire A': ausi

Essendomi prevenuti. Nota. pervenuti, ma è forse errore di stampa.

Delli quali . Nota. De'

Volontieri. Nota. Benchê si dica volontà, non però si può dire volontieri, ma è da dirsi volentieri.

Il Rimanente della grammatica. Nota. Restante era da dire.

Succo. Nota. Sugo è toscano, o succhio; Succo è barbaro.

Nella Tavola delle particelle num. 48.

Che R, e N, lettera anzi terminante dello 'mfinito fi può trathutare in L, &c. Petrarca, Iscafilla, vedella.

Nella Correzione degli errori.

Errore: Corretso.

Bell'huomo: Bello huomo. Nova. Bell'huomo ha da dire, altrimenti farebbe peggiore la correzione, che il primo.

E'contro la sua regola medesima c. 5.

Degli Articoli. Particella prima.

Fogl. 1. lin. 20. Non aviene fempre. Nota. di adviene, son fi può far, se non avviene.

V 2 Par

Particella3.fogl.2-lin-18. Se non due cafi. 2Vets

dritto, e piegato.

lin.32. Percioche si cesserebbe. Nosa. Il Boccaccio istesso per non usar tre E, in una parola, disse: rivocareste: e voi M. Lodovico ne usate.

fol.2.pag.2.lin.18. Gliele. Nota. E' da scriver gle

fol.2. pag. 2. lin. 30. Nè per aventura. Nosa. Se voi aveste osservata la compositione della propositione co' nomi, non havreste scritto aventura, ma avventura, fatto d'ad ventura, en non avreste errato a dir ciò, che dite a c.7. B.

fol. 3. lin. 3. Che d'HIC dicendoss HIQUI. Nosa.

D'Hic si fece Hichi, onde rimase Chi, come s'usa ancor oggi in alcuna parte, e poi si fece Qui: come di Hac si fece Haca, poi Aca, poi Ca, e finalmente Qui: come d'Hic iste per Hic iste, si fece Ichisto, e di Hicillo, Chillo, e poi Chesto, e Chello; e finalmente Quello, e Questo.

fol.3.lin.12. O Re Teseo, & Ao Re Teseo &c. in luogo di questo. Il Re Teseo, & al Re Teseo &c. & è uso anchora hoggi d'alcun popolo. Nosa. Spetialmente que' della Cava, e intor-

no a Salerno.

Sol.3.pag.2.lin.12. Ma si dice Bello huomo. Nosa: Niuno è, che dica bello huomo, ma si bell'huomo.

fol.3.pag.2.lin.20. Me lo, seguendo consonante si può lasciare O, Melo diede, mel diede. Nota. Fuorchè quando segue S accompagnata da al-

tra consonante, che non si può lasciare, dovendosi dire Melo spedì, non mel spedì.

fol.4.lin.5.Non dicendofi, che Perlo o seguiti, o non seguiti vocale. Nota. S.G.C. s'inganna; veggansi gli Antichi San. il secondo Vol. degli Avv. del Salviati.

fol.4.lin.9. Su il Fiume. Nota. S. G. C. mi par, che questo contrasti a quel, che si dice nel fin della 3. c. nèstimo, che s'habbia da scriver Su'l: nè che si truovi appo gli Antichi, i quali non hebber l'apostroso; ma Sul, per le ragioni dette nell'Articolo.

Con le monofillabe crederei, che non havesse, luogo per la ragione detta a dietro di Melo,

Telo, e però potersi dire Sul siume.

fol.4.lin.16. S'è preso I. o da Hi latino &c. Nota.
Anzi da L, il qual si formò da El: onde Plauto nell'ultimo verso dell'Argomento de Menechmi, il qual finisce detto nome, comincia per I in vece di Hi, ed Ei, e di Pecci secero Feci.

fol.4.lin.25. Da Illi latino del numero del più si prese li. Nota. Di Illi al parer suo si se li, c s'ingrossò, come in molte altre voci la L col G, facendosi Gli, e di Gli per levamento 1, che di Gli si faccia 1 non mancano esempi.

fol.4.pag.2.lin.18. Stafera, stanotte. Nota. Di proposizioni, e di nomi uniti insieme diventa-

no avverbj.

fol.4.pag.2.lin.31. L'envio, l'envoglia. Nota. Il Bembo in ciò s'inganna, perche envio, envoglia sono in vece d'invio, e d'inveglia, come

V 3

enchino per inchino appo il medefimo Petraca, e anche nelle prose (il che esso Bembo au vidde) e spetialmente nel volgarizzam ento dell'Enistole di S. Girolamo in quella ad Eustochio cap. 20. N'encrescemi di narrar tutte le cole, di che ho havuto cognitione.

fol.s.lin.10. Che la lingua nostra non comporta ordine di vocali. Nota. S.G.C. io crederei che ce ne dovessimo rapportare alle scritture degli Antichi, e quali colla scrittura ne rappresentano la pronunzia, e secondo essi rego-

larfi .

fo.e.lin.22. Non fi truova mai, che la vocale della difaccentata habbia accresciuta una sillabi alla voce. Nota. credo, che prenda errore; Si truova piesase di 4. sillabe Ri. Ant. Donna la pietate disse M. Cino.

fol.s.lin.33. Amóe, Voi. Nosa. L'elempii suoi

sono contro lui -

fo.s.lin. 26. Se l'accento non è allogato sopra l'ò anteposto. Nota. Aggiunge sopra l'A anteposto, o sopra l'O anteposto &c.

fo.s.pag.2.lin.32. L'envio, l'envoglia. Nota,

errori del Bembo.

fol.6.lin.2. Che pure l'envoglia. Nota. Petrarca, nel dolce l'enfiamma, & n'encrebbe, per la enfiamma de ne encrebbe, dove non è possibile, che sia l'articolo la ...

fol.6.lin.7. Ma ne' predetti esempi l'envio. Nota. Ed enchino per inchino, ivi l'adoro enchino, cioè io inchinato l'adoro: e non la inchino, come non direttamente hanno alcuni testi.

fol.

fol.7. lin.4. Delo. Notu. Crederei, che Delo venisse dal latino De illo per gettamento dell'I; e così Nello venisse dal latino in illo, fatto prima ine illo, e poi per gettamento de due I Nello, e però doversi raddoppiar l'L.

fol.7.lin.17. L'uso de più secoli. Nota. Di.

fol.7.lin.18. Che ne' predetti congiungimenti L si ponga doppia. Nota. questo è in favore della lingua Sanese.

fol.7.lin.20. Ci potremo . Nota . potremmo è da tenere, perche potremo è del futuro.

fol.7.lin.32. Tutto che la particella A. Nota. No la particella, ma l'accento acuto, che è sopra essa è cagione di tal raddoppiamento.

fol.7. pag.2. lin.4. Che in vulgare non s'usi Ad. Nota. Ad in volgare s'usa per aggionta del D.

come fed, ched &c.

fol.7.pag.2.lin.7. Illud quello, istud questo. No. sa. Quello di Hie illo, Questo d'Hie isto, di Illud viene ello, di istud esso.

fol.7.pag.2.lin.9. S'aggiunge alcune volte ad O

&c. Nota. Ed a Ma, dicendosi Mad.

fol.7 pag. 2. lin. 13. Ma operollo l'errore di coloro, che si diedono ad intendere, che A propositione, e tutte le altre d'una sillaba, dovessero seguire la natura d'alcune voci d'una
fillaba, le quali hanno valore di raddoppiare
la consonante de vicenomi disaccentati. Nota. Errate in ciò voi Misser Lodovico.

fol.7.pag.2.lin.17. Non avvedendosi, che A, e le propositioni d'una fillaba, le quali si congiungono coll'Articolo sieno disaccentate.

V 4 quell'

e quell'altre voci accentate. Nota. I Samefi doppo A non raddoppiano la consonante, dicendo per caso ala Vigna, ale Selve, ma quando L vien doppo altra voce, che articolo, ve la

raddoppiano allui, attutti.

fol.7-pag.2.lin.22. Io confesso, che si presero molti verbi dal latino alli quali. Nota. In ciò ertò il Delminio parlando degli articoli, percioche è disserenza fra il fuaco sece danno a libri, e ad armi, e il suoco sece danno a' libri, ed alle armi raddoppiandosi nel primo esempio l'L e nel secondo no. Nondimeno non si scrive arroma, assena, non perche non è bene: ma a Roma, a Siena. Vedi nostre Annot. al Decamerone.

fol.7.pag.2.lin.26. Con tutto che, A essendo, come diciamo senza D non dovesse havere questa virtù, come assicurare &c. Nota. La Ragion viva diciò secondo me, si è, che non potendo stare quell'A così senza compagnia d'altre lettere in una sillaba, e havendo sopra se l'accento acuto, sa per necessità raddoppiare la consonante, che le segue appresso della parola susseguente, come Assicurare, o vero perche il D si tramuta sempre nella prima lettera della susseguente parola.

fol.7.pag.2.lin.32. Alla particella Ad quando ella a verbi fi da, Accogliere & c. fi giunge la R. Nota. No alla particella Ad fi giogne la R, ma la D nella prima confonante della suffeguente parola, (come è detto) si tramuta, di che il

· Castelyetro non dice parola.

fol.

foli8.lin.30. Ramarico, Ralegro. Nota. Rammarico, Rallegro.

Fol. 8. lin. 30. Ne sopra essa è allegato l'accento. Nota. Stà per adligatus, non per allegatus.

fol.8.lin.35. Ne ravolgere. Nota. In questo mi pare, che il C, s'inganni, perche si truova non una volta ravvolgere ne' buoni Scrittori, non per rivolgere, ma per girare, e ravvolto per circondato.

fol. 8. pag. 2. lin. 32. Cioè lui, e lei, a' quali fi può levare A. Nota. Ser Brunetto: Bolla di Papa Innocenzo contro Federigo Imperatore, e

fattone come lui è piaciuto.

fol.g.lin.g. Il Figliuolo cui. Nota. Cotesto non crederei mai.

fol.9.lin.17. Con quella coscienza, che un santo huomo offerrebbe. Nosa. Sta in vece di con

la quale, o cos che.

fol.9.lin.20. Dipendendo da' verbi gli si può levare Di: Fermamente io acconcerò i satti vostri &c. che starà bene. Nota. Non è per mio avviso levata la Di, ma la che sta in sorza d' in guisa che, come altre volte si vede in questo, ed in altri Autori.

fol.9.lin.31. Del Patre loro. Nota. Pur si truova negli antichissimi Patre, e Matre, veggan-

fi nostre Ann. Generali.

fol 9-pag.2.lin.28. Quattro tempora. Nota. E a

Roma il ponte quattro Capora.

fol.9.pag.2.lin.31. A casa buone femine. Nosa. Io credo, che si potesse dire: a casa queste. femmine.

fol.

fol. 10. lis. 11. Chequanti Corte nella erano. Non 12. Nelli scritti a penna è scritto, quanti nella Corte.

fol. 10. lin. 13. Ma ancora il difetto della prepositione Per quando significa cagione operativa a Merce, a Gratia, & a Boutà. Nota. Ed anche a Colpa Bocc. n. 8. g. 20. Colpa, e vergogna della misera cupidigia.

fol. 10.lin. 32. Per tempo di notte. Nota. Perche non Di, od In, che Per non stà in queste

luogo propriamente?

fol.12.pag.2.lin.6. Percioche non dee effer che una. Nota. Che cioè altro che, o fe son che.

fol.12.pag.2.lin.21. In collo. Nota. in collo sta fecondo me per in ispalla, altrimenti non caminarebbe.

fol.12.pag.2.lin.28. Messagli una catena in gola. Nesa. non mi piace, perche in gola significa dentro la gola, non attorno alla gola, ovvero diciamo, che oggi l'uso del parlare l'harifiutato.

fol. 12. pag. 2. lin. 35. Vo alla Casa. Nosa. Questo par, che habbia luogo solamente in Villa, dove non è, se non una casa sola: ma in Città non so veder, come sia buon parlare, vo alla casa, senza specificar qual Casa: il simil dico di Palazzo, di Chiesa, dove ne son più d'una, o dove non è alcuna che sia principale, siche par aventura s'intenda d'essa: che se a Roma si dicesse: io vo al palazzo, non s'intenderebbe a qual palazzo: ma se si dicesse vo a palazzo

zo s'intenderebbe di quel del Papa.

fol. 13.lin. 16. Nel primo, e nel quarto caso del meno, & in tutti que' del più, ne' quali non si lascia l'articolo &c. laonde non si direbbe. Casa Ruina &c. o Città è presa. Nosa. A Siena si direbbe Città è grande quanto Camollia.

fol. 15.lin. 18. Messere. Nota. e Missere....

fol. 15.lin. 19. Frate. Nota. E Fra, dove il lasciate voi? forse perche non l'usa il Boccaccio!

fol. 15. lin. 19. Maestro. Nota. Maestro par che il riceva o solo, o col nome, per esempio il Maestro dice, il Maestro Aldobrandino, il Maestro Adamo.

fol.16.lin.1. Dopo: Nosa: Doppo non è mai avverbio, come si fa quì, ma sempre propositione, che vuol doppo di se il quarto caso.

fol. 16. lin. 6. Messer la podestà. Nota. Di qui per abbreviamento venne la POTA di Modena.

fol. 16. lin-12. La lingua non comporta, che si dica Tuttedue. Nota. Sicome i Latini non di-

cevano omnes di due, ma di tre &c.

fol. 16. lin. 14. Tuttetquattro le virtà, tuttetnove le Muse. Nota. Non è vero, perciochenon si può scriver tuttet quattro, ne tuttetnove, ma tutte quattro, e tutte move, overo tutti e tutte e quattro, tutti, e tutte e nove.

fol. 16. lin. 16. Ambeduo . Nota. Nelle profe par che sia ricevuto più il dire amendue, o amen-

duo.

fol. 16. lin. 22. Quantunque simile uso. Nota. No simile, ma tale era da dire.

De Verbi Particella prima, Ginata.

fol.17. lin.17. Ne poeti greci, & latini. Note.

fol. 17. lin-22. O peccanti in *sissa* parte. *Nota*.

fol.17.pag.2.lin.1. Accentata gravemente. 20ta. Anzi acutamente.

fol.17.pag.2.lin.17. Se non in quanto Seggo etiandio Seggio s'è detto alcuna volta da' pocti, i
quali da altre lingue più tosto l'hanno così prefo, che dalla mia. Nosa. Anzi dalla Toscana,
che sicome di madim si se Maggio, e di invedes
inveggio, così di Sedeo, Seggio. Ma è della
prima lingua, della quale non habbiamo esempij di scrittura in prosa, ma solo in versi: il che
fe parere al Bembo, che non sosse della nostra lingua.

fol. 18. pag. 2 lin. 23. D'Habeo Haggio. Nese. Si

diffe anche Habbe da Habes.

fol. 18. pag. 2. lin. 28. Come di piantare fi fa schiantare. Nota. A Napoli dicono la Piazza chiazza, e la piaga, chiaga, e la piaggia, chiaia, il piato chiaito, ed altri tali.

fol. 18. pag. 2. lin. 36. Di Doleo s'è fatto Doglio. Nota. Di Doleo fi fece dolio, poi dollio, poi

doglio, e di volo vollio, e poi voglio.

fol. 19.lin. 21. Percioche non si truova simile compagnia di vocali. Note. Tale ha da dire, perche simile si truova come Cree, Crie, che sono simili a Vee, ma tale no, come sarebbe... Dee.

fel. 19.lin.23. Fo, So, Do, Vo di Vado riceva-

no E per giunta finale. Nota. Fo, so, do, e vo hanno la sillaba ultima accentata, e per la medesima ragione ricevono l'E finale; mas la ragione perche la ricevono si è, perche la prima lingua non ammette voce alcuna finiente in accento acuto, nè in consonante; onde dice son tu una sea a mana

dice foe, tu tue &c. e pere, vone &c.

fol. 19. lin. 24. Effendo usanza della lingua per cagione di più soave, e riposata proferenza aggiungere E alcuna volta ad alcune voci haventi la ultima sillaba accentata gravemente. Nosa, al contrario, che acutamente sono accentate Fò, Sò, Dò, e Vò; e che sia vero sano
raddoppiare le prime consonanti, che seguono loro appresso, come, fò sì che; so che sa
& c. nelle quali si raddoppia l'S, di Si, ed il C
di che nella proferenza; ma l'accento gravenon sa così, come si vede in saccio, saccio & c.
faccio sì che, saccio che ta.

fol. 19. pag. 2. lin. 22. Non Amamo, valemo, leggemo, ma Amiamo, valiamo, leggiamo si decadire. Nota. Non è così, percioche, e sapemo, potema, solemo, dovema, valemo è tutto pieno i buoni Autori toscani antichi, e nonamai altrimenti; ed è più puro toscano, cheavediamo, il quale non del presente Indicativo, ma sì del soggiontivo esser si vede; è poi per abuso fatto delli medesimi cattivo, come altri.

fol.20. lin.19. Se non ci paresse d'originare questa forma lombarda in *Ema. Nota*. Come se i Romani non l'avessero usato sempre, e non l'usi-

no ancora.

fol. 20. lin. 21. Amemo. Nota. Di Amamus non fi potrà fare Amemo, ma Amamo.

fol. 20. lin. 26. Appresso Dante, Petrarca, Boccaccio. Nota. Senza articoli è scorretto scrivere.

fol. 20. pag. 2. lin. 4. Uscendo fuori la C, che. è quasi di natura rinchiusa nella S. Nosa. Come nella Sin degli Hebrei, che si proferisce. Sin, e Scin per questa ragione dell'Autore.

fol. 21. pag. 2. lin. 3. Si restringono tre vocali in...

una fillaba. Nota. Tritonghi.

fol. 21. pag. 2. lin. 4. Che levandosi via l'accento si perde per lo più l'V come in Figliaclo, Figlioletto. Nota. Non levandosi, anzi trasportandosi avanti.

fol.21. pag. 2. lin. 5. Et alcuna volta O naturale, come in Giuoco, Giucava. Nota. Sì appo Fiorenza barbaramente, e contro le forme del-

la lingua toscana.

fol.22. pag.2. lin. 2. Alcuni de' quali possono perdere anchora le consonanti verbali, comes'è veduto in Togli Toi. Nota. Ed anco l'I finale, dicendosi To: Petrarca To di me &c. e tramutato ancora l'O in E, come appo il Boccaocio: Te questa lettera se però non vien da Tiene, o Tene per perdimento dell'ultima sillaba.

Fol. 22. pag. 2. lin. 5. Glorio Glorij . Nota . di glo-

ria si fece gioria poi gioja.

fol.22. pag. 2. lin. 8. Cambio, Cambi, Cambe: Nota. Cambii, e Cambie è la lor formatione.

fol. 24. lin. 26. D'Hamorra hebreo è riuscito Gomorra. Nota. Gomorra è riuscito di Hamorra non per tramutatione dello spirito H. in G. che non ci è, ma per rispetto della lettera gbais, che è la prima di Hamorra, e che per esser lettera, come dicon gli Hebrei, gutturale, si proferisce in sondo di gola con assai spirito, e assai ingrossato.

fol.25. lin. 33. Poter tralasciare L finale in OL, o in El seguendo consonante in verso. Nota.

Onde di sei si fa se'.

fol. 25. pag. 2. lin. 16. Aggiunsonvene allo 'ncontro un'altra i Poeti bene spesso in questo verbo Ha, & fecerne Have per aventura da Napoletani pigliandola. Nosa. se aggiugnendovi la sillaba Ve secero Have come la pigliarono essi da' Napoletani? appo i quali è naturale, e semplice voce, e non composta, che vien da babes de' latini, sattone da prima babe, e poi bave. fol. 26. lin. 20. Et Ve usato da Dante. Nosa. Ve

per vede .

fol.26. lin.21. Et Sie pure usato da Dante. Nota.

Sie' per Siedi.

fol.26. lin.22. Coal ella fie tra il piano, e 'l monete. Nosa. Io credo, che fi debba leggere si è, percioche haverebbe potuto dire come ella sieda intra il piano, e'l Monte. E non far Siedi Siede, ma egli fu licentioso in cose maggiori.

Col.26. pag. 2. lin. 13. Prima dunque s'aggiugne.

Ne a quelle voci di questa persona d'una sillaba, che finiscono in Vocale, come sono Fa.

Pao. Nota. Questo sece la prima lingua, che
non ammetteva parola alcuna, che finisco in...

accento aguto.

fo.27.pag.2.lin.3. Fallare tanto vale, quanto mancare, e non bastare: l'altro è della quarta Fallire, & pigliarsi per fare errore. Nota. Gio. Villani lib.1. cap.29. dice, ed in lai falli il prime linguaggio, ove Falli sta per mancò, o venne meno, come si dichiara egli stesso nel secondo libro: al suo tempo fallì, e venne meno: el. 10-c. 4. Del fallimento della Compagnia Scali adi 4. Agosto fallio &c. dove fallimento viene da fallire, e non da fallare, e pur significa mancare, che se avesse significato fare errore, o peccare, dovea dire fallò, e dice anchora fallato: Dante c.29. Inferno: Dannò Minos, a cui fallir non lice.

fol. 28. lin. 32. Giungo, Nota. E Giongo &c. co-gli antichi scrittori d'ogni Natione in prosa,

e in verti.

fol.29. lin.6. Che non s'abbatti . Nosa. Alla Sanese per abbatta :

fol.29 pag. 2. lin. 20. Legant leggono. Nota. O

legunt? ma perche si raddoppia il G?

fol. 29. pag. 2. lin. 26. Se si dirà Doglio, si dirà anchora Dogliono. Nota. Dunque è barbarismo quando i Fiorentini, e loro seguaci dicono Amono per Amano, e simili della prima maniera.

fol.29. pag.2. lin.35. So Souo. Nota. So per So-

no alla Sanese.

fol.30. lin.4. Non fi dica ne deggiono, ne creggiono, ne feggiono, ne haggiono, ne fonono, ne muorono, ne perono. Nota. Ma sì, devono, credono, fiedono, fono, muoiono, e perono.

fol. 26. lin. 19. Non fi dice seggiono; nè leggiono &c. Nota. Masì, seggono, leggono, creano, hanno, vanno, fanno, stanno, danno, sanno &c.

Fol. 20. lin. 24. Si possa dire Debbono, & Denno. . Possono, & Ponno, ritenendo, o rifiutando, come dico, la vocale O finale. Nota. Questo è per accidente, percioche tramutan la sillaba di mezzo, e l'ultima consonante della prima con un N, e così si sa anche ne' futuri: faliranno, farranno, teneranno, terranno.

fol. 30. lin. 30. Hora si muta la consonante apparente D in N in Vado, e si dice Vanno. Nota. Questo si forma da Vadono mutato Do in N.

fol. 20. pag. 2. lin. 9. Essendo Esse voce intiera. Nota. Forse di Adsum fecero assò, e poi essò, ed ultimamente sò.

fol.30. pag.2. lin.13. Si può rifiutare in questa terza voce Sono, e dirfi So. Nota. El Petrarca: E del continuo lacrimar so stanco:

fol. 32. lin.35. Specialmente facendo Poffum Pofso. Nota. Di Possum si fece Possu, come si dice ancora in Sabina, e nel Latio, e poi posso,

così di Ilium, glu, e lu; e poi lo.

Sol. 32. pag. 2. lin. 27. I futuri parimente in verso potranno fare questa medesima perdita essendo costituiti dello 'nfinito del Verbo suo, e della terza persona del presente Hanno, Ameran., Varran &c. Nota. Ma l'infinito di Amo è Amare, e non Amere, che non è puro Toscano, ma Provenzale. Adunque amaranno farà. fol.

fol. 32. pag. 2. lin. 36. Valfono. Nota. Non è puro, che non fa valfo, ma valfe.

fol. 24. lin. 17. Potiersi in iscambio di Potrensi.

Nota, o potiensi?

fol.34.lin.25. Riponendo Ain luogo d'E, o I. Nosa. Secondo la proprietà del volgar Sanele, che ama l'A, e Dante, noi Salavam per Salivam.

fol.34 pag. 2. lin.3. Appareva Appariva. *Wosa*. Onde forfe il Sanole potrà dire Correva, e Cor-

riva. Correte, e Corrite.

fol. 34. pag. 2. lin. 10. Onde Guittone d'Arezzo diffe, quando mi fovviene, che voi amavi. Nota: ma Dante riprendi tal forma di parlare in Guittone come vitiofa, e come troppo Aretina, onde forfe non era comune a tutti di que' tempi.

## TRATTATO DE PRETERITI.

fo.35-lin.1. PReteriti finienti in Ai, Ei, in.

seguitti per seguii &c.

fol.35. lin.4. Odo. Udi. Nota. Udii è il diritto fine della prima persona del passato dell'indicativo Odo. Udi è della terza.

fol.35.lin.15. Adunque ognuno fi può vedere, come i Verbi della prima maniera finiscano in Ai, percioche si dilegua V., che era tra Ai latino, dicendosi Amovi, Amai. Nota. S. G. come vedremo questo in insegnai, ed altri.

fol.

Lolizs.liniza. Cretti. Nota. ed il Boccaccio nella visione Cretti per credetti.

Fol:36.lin.14. Ne Miss conserva E, che è in Metto. Nesa. Appo i Sanesi si conserva.

Fol. 36. lin. 18. Prefii, Premo, Prefumi, Prefumo.

Nota. O Premei, e Presumei.

Fol. 36. pag. 2. lin. 1. Stetti da Steti raddoppiato T. Nota. S. G. e Stei; poiche soprafici si vede ... spesso nell'Historia Pistolese.

fol. 36.pag. 2.lin. 11. Udi di molto più usata. Nosa. S. G. Al quale ma di rado s'aggiogne TTI,

vedi le nostre annotationi fol.24.

fol.36.pag.2.lin.20. Venire, il quale da non veni, ma venni. Nota. S. G. venni non è preterito di venire, ma di venere non usato, e. di questo n'è venuto Venetti.

fol.36.pag.2.lin.23. Salst. Nota. Sals non è di Salt, ma di salgere non usato, e seguetti vien da seguitti terminazione comune a' verbi del-

la quarta, volto l'1, verbale in El

fol.36.pag.2.lin.29. Impaurare, & Impaurire...

Nota. Favorire, e Favorare, che diffe Dante can.9. Par. Perche ella favorò la primagloria.

fol.38.pag.2.lin.33. Levorno: Nota. Bakuna. volta levato aucora di mezzo l'arimase levoro.

fol.39. lin.4. Fenno, e Denno. Abro. E forse di Ferono, e Dierono tramutato Ro in a, come di Salirò tramutato l'In R si fece Sarrò, e di Venirò, Verrò.

fol.39. lin.24. D'Atmvinnus, d'Audivinnus si caèciò I di meszo, che è dopo V, e si tramutò X 2. V in Vin M. Nota. Io direi, che fi tramutase la sillaba Vi di audivimus in un M, e se ness cesse Udimmo, e così degli altri Amavima Amammo, e così di Amavisti gettato vi, si se ce Amaste. Ma in secerimas come scrivevame i Romani, se si scaccerà I di mezzo, rimani secemo, o sacemo per sacemmo, come scrisso e tiandio gli antichi migliori Toscani altra volta dicenso: noi amamo per nos amavimus, e sumo per summo.

fol.39.pag.2.lin.19. Fummo non da fuimus, m da voce, che quafi diceffe favvimas cacciato l & mutato U in M. Nota. anzi trammetata li fillaba Vi in un M, fecondo la propria pation

della nostra lingua.

fol.40.lin.17. Anticamente molti di questa maniera si truovano havere terminato in ato, cont vestuto &c. Nota. S. G. Non come verbi di questa maniera: e che venato non sia di venire apparisce per lo preterito, che di lui si truova Venetti.

fol.40.lin.25. In alcuni haventi R consonante, si caccia di mezzo 1. Note. S. G. perdonimi il C. questa terminatione non è per la figura, che egli dice, ma perche derivano da infinito della terza maniera, e di morire forse non vien morto: e se viene è detto forse ad imitatione, o per inganno: e se havessimo de libri antichi, vedremmo forse o morgere, o mereto.

fol.40. pag.2. lin.15. Gompiato, quantunque ina verso si dica anche Campito. Nata . S. G. persono.

cioche viene dà Compire proprio de Sancii.
Col. 40. pag. 2. lin. 23. Conceduto, che in verso fi disse concesso. Alota. S. G. Concesso con gli compagni è tolto dalla lingna Sancie appo gli Scrittori prosaici, nella quale si truova molto spesso. Veg. le lettere di Santa Caterina.

fol. 40. pag. 2. lin. 25. Seguuto non si dice mai, ma sempre seguito. Nota. Seguii, e segui sa seguito.

fol. 41 din. 5. Pressi Premato. Nota. Pressi fa.

fol. 41. pag. 2. lin. 21. Arroto da Arroguto: Nota Arrotto usa Dante, e Gio. Villani con due T; che vien forse da arroguto per mutazione della fillaba ga, in un T. secondo la propria passione in tali casi della nostra lingua, come di Salirei si fa Sarrei.

fol.41. pag.2. lin.26. Arrota. Nota. Arrotta dice, e vien da arrogata, cioè aggiunta, mutato il gain T.hora si dice: Michelangelo Buonarroti, cioè Buonagiunti.

fol.42. pag.2. lin.9. Io die. Nota. per diedi.

fol.43. lin.14. Soglio . Nota. Solfi non fi dice., ma fui folito.

fol.43. pag.2. lin.25. E dico, che V consonante... non solamente non può havere stato dopo C, G, P. &c. nè dopo V consonante... Nota. Addunque ne segue, che non si possa dire Benni, Benne, Pionne, Bennero, contra quel, che egli dice a so. 49. onde si potrebbe altrasi dir Cranni.

fol. 44. lin. 24. Posui. Nosa. Romani antichi X 2 scri-

Che per nella quale, o alla quale, Petraréa. Ed io for un di quet, chel pianger giora, ber al aual . fol.54.lin.3. Nel tempo, che è a venire la drimiera voce del meno una necessità porta seco: & doe d'haver l'accento sempre sopra l'ultima. fillaba. Nota. Adunque la prima persona del verbo broere, cioè ba ha l'accento acuto soe Opea, i ugamare e alterra la circa fol.sa.lin.ig. Ma l'usanza della lingua ha porta-'to, 'the vi si pone la E in quella vece: e dicesi Amerd. Nota. Parla defectuosamente. che dovea dire l'afanzardella lingua Fiorentina. : se non vuol, che il terminer la lingua Toscana, e la Fiorentina, & è contra si converta: il che non è da concedere persentenza di Dante sommo Autor Biorentino : De Vulgari Eloquio . föl. 4. pag. 2. lin. 16. Quantunque i Saneli confervino A negl'Infiniti de Verbi .: Nota. Se confervano, dunque non milurano. I Saneli leguono i Dorici, come i Piorentini i Jonici: La ree gola vorrebbe, che si dicesse Amarò, mai Fiorentini Autori hanno detto amero seguendo l' uso de' Provenzali, che in vece di dir Amare. dicono Amer. fol. 41. pag. 2. lin. 18. Habbo . Nota . D'Habeo li fe da prima Habbo, poi Haggio, ed ultimamente lo que ome di fatio . faccio, e fo. fol.54. pag. 2. In. 22. Haggio, & Habbo si ritruovano meno usate. Nota. E la ragione si è perche sono più antiche. fol. 56. liniză. Nel futuro di Volare ; che similmente

te fa Volerò. Nota. Ciò si dee intendere appo i Fiorentini, che dicono volerò da Volare, non miga appo altri Popoli, che dicono volarò.

Fol. 57. lin. 27. Percioche non s'userebbe Suoli, ma Sogli, o Soglia. Nota. Egli non suole; o non è solito far la tal cosa: soglia farla.

Fol. 57. pag. 2. lin. 9. To più gravemente disse il Petrarca. Nota. Perche più gravemente? To,

che Te! vedi Castelvetro fo. 58.

Accoglielo, che non Accolo, ma Accollo di necessità si sarebbe convenuto dire. Nota. Ma Accolo dee dire, e la ragione si è, che non si raddoppiarebbe, se la parola sosse distesa, e non troncata: come Gettaimi, lasciaile appo il Petrarca, percioche essento grave, non si può raddoppiare la consonante, che viene appresso e però in Accolo non si raddoppia, ancorche l'ultima vocale I ssugga via, e si dilegui: di che vedi più a pieno la nostra Grammatica so.72. e le nostre Origini.

fol. 59. lin. 28. În Ringrinziagli, & in Appassagli in luogo di Ringrinzargli, & d'Appassagli. Note ta. Questo era spetial fiorentinismo, e però a mo parere non dee passare in regola general

della lingua.

fol. 60. pag. 2. lin. 1. Qui è questa cena, & non saria chi mangiarla. Nota. lo son di parere, che si debba intender così. Qui è questa cena, e non saria chi mangiarla, cioè chi la mangias.

ſc,

fe, e così di tutti gli altri, chi fargli, chi gli facesse, a cui farlosi, a cui lo facesse, quale eleggesse, potere konorare, potesse konorare. Che si fare, o dove andare, che si facesse, o dove andasse, come si facesse: Il che si pruova per altri autori anchora, come è il libro de' Maccabei; e non era chi seppellirgli, cioè chi li seppellisse. Dialogo S. Gregorio. Gli erano rimasi 4. poverelli, i quali non era chi pascere, nè chi guardasse; cioè chi pascesse, nè chi guardasse; cioè chi pascesse, nè chi guardasse; cioè chi pascesse, nè chi guardasse; come vuol la Giunta, non par, che dicesse bene.

fol. 60. pag. 2. lin. 3. A cui farlosi, intendi a cui doveva farlosi. Nota. A cui farlosi, intendo

io a cui lo si faceva.

fol.60. pag.2. lin. 4. Quale eleggere, intendi Dovesse . Nosa . Quale eleggere, intendo io, qual si eleggesse.

fol. 60 pag. 2. lin. 17. Queste son cose da farle gli Scherrani. Nota. Da farle: si dee secondo me risolvere in passivo così: da esser fatte &c.

fol. 61. lin. 8. Fassi questo medesimo co' verbi Voluto, Potuto. Nota. Intorno a questi due
verbi; lo bo potuto, o voluto ricevere: lo sos
potuto, & voluto ricevere; io credo, che sia
quest'altra disferenza, che alcuna volta l'havere sia attivo da se, & essere sia passivo in
se, come per esempio appo il Boccaccio del
primo novella... Non bo voluto ricevere la
lettera: del secondo nella prima novella. Quesii Lombardi Gani, i quoli a Chiesa non sono

e del secondo insieme novella ... essendo la secondo la se

fol. 61. lin. 11. Creduto medefimamente fla fotto questa legge anch'egli. Nota. per virtù della particella medefimamente questa anch'egli quì è soverchia; senza ch'è parlar plebeo: secondo il Castelvetro contro il Caro.

fol. 61. lin. 34. Ho corlo, son corso. Nota. non dicendosi ho corsa la via, nè ho entrata la Casa vedi sol. 32. perche son verbi stanti, o solitarii non dicendosi son potuto, o voluto scherzare. E pure il Boccaccio nel Corbaccio dice,
sche con non minore arboro di me navigato solse: parendo, che havesse voluto dire: navigato havesse, che s'appartiene a cosa animata,
come sosse, che s'appartiene a cosa animata,
e questo passivo, e 'l verbo Navigato della seconda parte. Il simil si può dire di quel luogo
della Fiammetta etiandio gli huomini non havendosi mai più veduti, per non essendosi. Se
forse non è error di stampa, e così Dante C.2.
Par.

O voi che siete in piccioletta barça Desiderosi d'ascaltar seguiti Retro al mio legno, che contando varea. Ove dice siete seguiti: e Gio. Vill. lib. \*I. d' Arezzo reso a Fiorentini: che i Sig. Tarlati non vi sarebbono mai acconsentiti.

fol.62.lin.3. Che forse prima non haveva potuto, se ne venne: Nota: haveva potuto sottontendi venire. o farle.

fol.62.pag.2.lin.36. Si come io mi credo, quantunque non mi si pari hora avanti esempio dimostrare il tempo futuro. Nota. L'esempio è in sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno. Quando io sarò a desinare fate, che egli ne venga i cioè, quando io desinarò.

fol.64.lin 14. Con la B raddoppiata sempre termina toscanamente parlandos: Amerebbe.

Nota. Se il Bembo havesse bene osservato, che cosa è lingua toscana, non havrebbe sorse parlato così liberamente: almeno havesse letto Dante de valgari elequio, dovea dunque dire, siorentinamente parlando, non si convertendo il termios, la lingua toscana, e la siorentina; senza che anco appo il Boccaccio nel Decamerone si legge revocareste, e non vevocbereste, e tutti gli altri Popoli da' Fiorentini in poi dicono amarebbe non amerebbe: Petrarca dice, lassarà vota Hispagna.

fol.64.lin.17. Termina etiandio così Ameria, vorria: ma non toscanamente. Nota. Dunque il Becc. non ha scritto toscanamente nel Decamerone? ove dice troveria nella 7. n. e converria nella 78. e così molte altre volte.

fol.64.pag.2.lin.4. Se ne leva una fillaba raddoppiandovifi in que lla vece la lettera  $R_{\bullet}$ , che ne-

cessariamente vi sta Sosterrei, & Deliberrei, Desiderrei. Nota. Nella prima voce sola, cioè Sostenerei si leva una sillaba, ed in sua vece si raddoppia l'R, ma nelli due altri non è vero; anzi se ne leva una settera sola, come di delibererei, e di desidererei si leva il terzo E, fassene Deliberrei, e Desiderrei.

Mol. 65. lin. 1. Havessi &c. licentiosamente detta. 1 ma nondimeno tante volte usata da Dante. Nota. Il Bembo non osservò interamente quali sossero le vere regole della lingua toscana, ma Dante, che le sapeva, non ha usata ivi, nè altrove cosa alcuna suor di regola, nè licentiosamente. Imparinsi prima le regole della lingua, e a saper che sia sostanza, e che accidente di essa, e così si saprà divisar di essa come si conviene.

fo.65.pag.2.lin.20. Amerei Ameria dicendosi, e non amarei amaria. Nota. Dicendosi, appo chil appo i Fiorentini, ma essi non sono arbitri, e regola della Toscana favella, che vi hanno parte anco le altre nationi per detto dello stesso Dante; ma la proferenza in ciò de' Fiorentini non è naturale della lingua, ma forzata.

fol.66.lin.1. S'è usato appresso i prosatori di dire Amassero, o Amassono. Nosa. Figrentini ag-

giugni se vuoi parlar come si dee.

fol.66. lin. q. Onde è riuscito leggess. Nota. Sì appo i Fiorentini: appo i Sanesi è riuscito leggesse, tramutato solo l'I in E chiuso.

fol.66.lin. 12. Amerei è d'ugual valore ad habbi ad amare, si come Amerò yale quanto ho ad a-

mare. Nota. Se amerò vale ho ad amare, as merei dee valere haverei ad amare.

fol.66.lin.26. Adunque quando noi vogliamo parlare con modestia. Nosa. Onde non servò la modestia il Boccaccio, quando nella 46. nov. fece dire a Gianni di Procida: voglio dunque di gratia.

fol.67.lin.1. Levasse la sillaba del mezzo di questa seconda voce Facessi, dicendo fessi. Nota. E

di facea facendo fea.

fol.67:lin.8. Il Petrarca habbia usato havessi, in luogo di havesse. Nosa. Nosa si ricorda di quel, che ha detto poco a dietro a fol. 65. versi 26. dove rende ragione di ciò, ancorche difettiva.

fol.67.lin.78. In Rima si può dire sussi, mutando O in V. Nosa. Anzi sussi è naturale, e proprio della nostra lingua, percioche sicome di amai per aggiunta de' due S S. sra le due ultime lettere si sa amassi, di togliei, togliessi, di udjudissi, così di sui si sa sussi ma per altra ragione si sa poi fossi, come di tussi tosse, di russus scosso, di excussus scosso.

fol.67.lin.33. I verbi della prima maniera queste tre voci nelle prose così terminano, come s'è detto nella 1. Nota. Questo avviene secondo la proprietà del parlare Sanese, come del terminare in A è di quella del Fiorentino; il che il Bembo ò non seppe; e dovea saperlo, ò lo lo seppe, e dovea infegnario; onde o nell'un caso, o nell'altro non è esente di riprensione.

Fol.72. pag. 2. lin. 1. Costoro dall'altra parte erano fi come lui malitiosi. Nota. Questo avviene, percioche il verbo finisce l'attione in se, e non la trasporta suori in altrui; e non perciò, che il come venga da cum, e perciò è disserenza fra quel del Boccaccio furono così semmine, eome loro, dove il verbo finisce in se l'attione, e quel di Dante c. 28. Par. che li nomà, e distinfe, com'io, dove il verbo è attivo transitivo in altrui, e si dee sottontendere, li distinguo, o vero, ho dissinti, onde non potrà dire come me.

fol 72. pag. 2. lin. 18. Come fe io fossi te. Nota...

Ma perche i latini dicono: Si ego essem Ren..

Forse perche non significa trasmutatione perso-

nale, ma nuovo acquisto di degnità.

fol.73. lin.29. Dunque se esso Adamo su nobile... Nosa. E se esso hanno i testi scritti a mano, e particolarmente uno del Cardinale Salviati in Roma scritto nel 1462., ma ne' libri stampati è anche un altro errore lai, cioè, però, che lai è somma, che nel detto Manoscritto è però che in lui è somma Trattato 3. cap. 13.

lol. 73. pag. 2. lin. 6. Nè posti in grido affettuoso. Nosa. Schiamazzio ha detto di sopra per es-

clamazione.

fol.73. pag.2. lin. 8. Il luogo di Dante nel Convitto è errato. Nota. In un testo scritto a mano del Cardinale Salviati è scritto, e se esso su vile & c. Ma nello stampato v'è anco un altro luogo corrotto, che il Bembo non vide, cioè nel 13. c. del terzo trattato, ove è un lui in vece di in lui, come ha il sudetto testo del Cardinale.

fol.

ofol. 73- pag-2. lin. 12: Dante parlò Lombardo ponendo lei per primo caso. Nota. E nel secon de C.dell'Inferno diede al segno dello schiama: zio il primo caso dicendo. O pietosa colei, che mi soccorse, e Tu cortese.

fol. 74. lin. 28. Voci de' verbi uscenti. Nota, A

differenza de' verbi stanti.

fol.74. pag.2. lin.6. S'ama la Donna. Nota. S'ama, e sta in vece di è amata.

fol.74.pag.2.lin.24. Che si dirà da tuoi fratelli, Nota. Vediquel che ne dice più a pieno sopra il primo verso dell'Ercolano del Varco; qui si dirà sta in vece di sarà detto.

Fol.75. lin. 36. Anderd. Nota. B andard, che ?

più toscano da vero.

fol.76.lin.6. Girieno. Nota. E Giriano di quattro fillabe.

fol.76.lin.35. Fiano. Nota. E Fieno di due fillabe.

fol.76.lin.36. Siano. Nota. E fieno.

fol.76.pag.2.lin.19. Io dico fete, e non fiete altramente si converrebbe dire essitto, & sitto, e non essuto, e suto. Nota. Ma siere, e siede fa pur feruto, o ferito, e riede fa redito, e non feritto, nè reditto, e viene fa venuto, e non vienuto.

fol.77.lin.24. Porò, Porai, Porà. Nota. Porrò,

Porrai, Porrà, credo sia da leggere.

fol.77.pag 2.lin.1. Dicendosi Pota di Dio, in luogo di dire potentia. Nota. Quindi è detto la Pota di Modena, per la podestà di Modena.

fol.77.pag.2.lin.23. Fue è voce intiera, & fu è

tron-

troncata. Nota. Ed appo i Saneli Bu per Bue. Fol. 7 o. lin. 15. Sappendo. Nota. O sappiendo.

Fo1.81.lin.23. Cuscio . Nota . Cucio è da scrivere, altramente non sarebbe differenza fra pece,

e pesce, e fra pace, e pasce.

Cucio si scrive, percioche con l'S fra l'V, e'l C. suona più forte, cioè come Gascio, e senza S, e liquidando il C, some in Pace, Noce, e simili suona dirittamente, onde è differenza grande fra Guscio, cioè scorza, o corteccia, e Cucio: ed ognun sente, che non hanno una medesima proferenza, come anco Pesce, e Pecce, Pasce, e Pace.

fo. 82. pag. 2. lin. 9. Facenda. Nota, Perche facenda con un C non viene ella da facendo?

fol. 82. pag. a lin.25. Hotta per vicenda. Nota. Perche no ad hora ad hora, a tempo a tempo, o per tempo, o meglio, ciascuna hora, o una volta per hora, massime nel Laber. dove il Boccaccio: par che senta la pruova di Messalina con la sua serva. Ma che quella vedova era da vincerli amendue.

fol.85.lin.19. Cotato. Nota. Ma Dante istesso nel suo Convivio gli da altra significatione, cioè dicendo, che trascotato significa irreverente, non spensierato, o spensato, o per dis

così scogitato.

fol.85.pag.2.lin.5.Nascono questi nomi da, partefici preteriti, se si porrà la detta terminazione
ione in luogo dell'O finale, come Orato Oratione. Nota. Questo sa sommamente contro
il Z in Oratione, cioè in quanto alla ScritY tura,

tura, non già alla proferenza.

fol. \$5.pag.2.lin. 13. Da Rimafo magione, e nos mansione. Nota. Magione crederei, che venisse dal latino mansio, lassato l'N, e tramtato l'S in G, come da prensio barb. prigione e pigione crederei venisse da pensio latino.

fol.85,pag.2. lin.25. Si potrà anchora dire sosperzione. Nota. Anzi si dovrà dir così sempre, ma scrivere per due T. Se sospettione basta fare intendere il vocabolo, a che scriver sospezzione? se il T seguendo I ha sorza di Z mesco-

lato con T.

fol.85, pag.2. lin.31. Questione, che dovevasi dire chestione. Nota. Non era dunque necessirio al Boccaccio dileggiare i Sanesi, percioche dicono Chi per qui, e Chesto per questo, e Chello per questo, ma dovevasi ricordare, che anche nel suo popolo di Fiorenza sono de' simili modi di favella, e de' peggiori anche.

D'Hic fecero Hichi, e poi chi, e poi alcuni qui fol. 86. lin. 12. Schiamazzio. Nota. Lo scriverei

senza I nel fine così. Schiamazzo,

fol. 86. lin. 16. Risurressio pure in voce maschile. Nota. E lo stazzo delle pecore per statione, da Statio, nis.

Kol. 87. lin. 23. Nè di Dato Datore, o Dagitore. Nota. Dicendosi Donatore di Donato; penferei, che si potesse anco dir Datore da Dato.

fol.87.pag.2. lin.14. Passato è quella di ch'io pianfi, & scrissi. Nota. Questo passato al mio parere è da intender così. Quella è passato, cioè cosa passata, non è più in esser presente.

fol.88.

Fol. 88. lin.7. Messasi le mani. Nota. O messesi; Novella 8. g. 2.

mendo. Nota. Dormendo io, pare, che si do-

vesse dire, come disse il Boccaccio.

C. loggiogner, che il sesso della terza persona può esser ricevuto dal Gerundio etiandio (e con meglior suono) doppo se, come vivendo

lui, e tacendo lui, ma non già così può ricevere il primo, e I secondo caso, nè dire viven-

do me, o te, tacendo me, o te.

1 fol.90. lin.14. Non è sì duro cor, che lagrimando.
Nota. Mentre altri lagrima.

fol.90. lin. 18. Poiche non si vede il caso naturaledel passivo, che si constituisce con la propositione Da, o Per. Nota. Il caso naturale del passivo si costituisce con la prepositione Da, o Per.

## FINE.

La Giunta agli Avverbj si desidera.

Note di Celso Cittadini sopra le Prosil Pietro Bembo dell'edizione di Firenzi presso il Torrentino.

PRose di M. Pietro Bembo. Nota. Vi mano l'articolo le, che si richiede sempre a uni i nominativi.

Nelle quali si ragiona della volgar lingua. Il sa. La volgar lingua è spezie universale delle nostra lingua, la quale si distingue in Italia na, in Spagnuola, in Franzese, in Inglet, in Tedesca: e l'Italiana in Toscana, in Lor barda, e in altre : e la Toscana in Fiorent na, in Sapele, in Pilana, ed in altre. Mail Bembo fi restringe in quest'opera a parlar fo lo della Fiorentina. Adunque il titolo suo qui è falso, che dovea dir della Fiorestina lisgas, overo valersi degl'Idiomi tutti di udi i volgari ; poiche i Sanefi dicono dae , fai, wiei, che i Piorentini dicono dua, sua, wie Scritte al Cardinale de' Medici, che poi fu cressi a Sommo Pontefice . Nota . Ranciume , C Idiotismo da non seguire.

fac. 1. lin. 1. Meffer. Nota. Sicome i Fiorentini di Meosire fecero Messere, così i Sanesi di Mio Sire fecero Missere. E però si può user l'uno, e l'altro secondo buona lingua.

## LIBRO PRIMO.

fac.1.lin.8. E T de. Nota. La nostra linguinon ammette mai parola alcuati che che termini in lettera consonante, se non per accidente, e suor solamente alcune particelle, che finiscono in lettere liquide, come bor, per. Ma T non è per accidente in Et, e non è lettera siquida; adunque è da scriversi semplicemente E, overo seguendo vocale, alle volte ed, e così si truova sempre usato da' buoni Scrittori.

fac. 1.lin.10. Et la. Nota. Non fi troverà alcuno, che proferisca Et la, ma per forza della natural proferenza Toscana si dovrà dire ella per effere sopra l'E l'accento acuto, e per tramutare la nostra lingua simili consonanti nella prima seguente, come di con la, fa colla, e di per la, pella. Così fecero anco i Latini di per-. logo, pellogo, di subfero suffero, di conloco colloco. E così non doveva dire edde suoi, come si proferisce, e nel terzo, e nel quinto ed alleviati, e nel quarto per fuggir quel suono di ed ad, era ben dire e ad. Hor io non so vedere, per qual ragione il Bembo aggiunga la D, ad A, & ad al: e non vegga, che la medesima ragione gliela doveva far soggiungere anche ad E, come anche si dee fare ad O, quando doppo lui fegua lettera vocale, e così anche a se, che, ne, e ma, di che vedi le noftre Origini.

fac.2.lin.3. Altramente. Nota. Altrimenti dicono i Fiorentini.

fac a.lin.7. Vie. Nota. Via è il primitivo, che è di due fillabe, onde per amor del numero si, sa viè di via con accento sopra l'E: dove in

3 via

via è sopra l'1.

fac.2.lin.17. Manderebbe. Nota. Idiotismo Fiorentino, che è mandarebbe dall'infinito mandare, not mandere.

fac. 2.lin. 20. Propriamente. Nota. În tutti i tefii del Decamerone è scritto sempre propia, e propiamente, come vuole la nostra lingua. Di che è da vedere le nostre Origini della nostra lingua.

fat. 2. lin. 25. Pur solamente. Nota . Male usato pur, perche fignifica solamente: e però qui è

foverchio 4

fac.2.lin.26. Il che avviene . Nota. Va per due V. Vedi a c. . . .

. fac. 2. lin. 31. Della leggi, & regole. Nosa. Difettuoso dell'articolo delle.

fac.3.lin.2. I dotti huomini. Nota. I dotti non usato mai dal Boccaccio nel Decamerone.

fac. 3. lin. 5. Ha di più . Nota . Non usato mai dal Boccaccio, nè da alcuno buono Scrittore: e bastava dire ba più : e la particella di non. : può reggere un'avverbio.

fac. 3. lin. 20. Strozza di Ferrara. Nota. O

fac.3.lin.23. A quelli di. Nota. A que' di. fac.3.lin.26. Di quanto acciò fa mestiero. Nota.

E' da scrivere a ciò, ad hoc, percioche quando della particella, e del nome non se ne può formar voce in forma d'avverbio, non si può unirla: e però non si può scrivere arroma per A Roma; accesare per a Cesare.

fac.3.lin.32.Vi pigliate di continuo. Nota. La

nostra lingua non ama quel so: onde di Capua fa Capoa, di vidua vedova, e così di continuo continovo.

fac.4.lin.7. Da' quali hanno le leggi della lingua. Nota. Si niega in quanto a pura lingua.

fac.4.lin.12. In Pirenze. Nota. A Fiorenza era da dire per essere movimento a luogo. In fienifica stato in luogo.

fac. 4. lin. 24. A dieci di di Decembre veniva. Nota . Perche no : a dieci di veniva di Dicembre?

L'anno 15.

fac. lin.27. Ora havendo. Nota. Va scritto bora, almeno per far differentia da ora verbo, e da ora aura. Ma quì credo sia error di stampa. percioche il Bembo usa scrivere bora. Vedi a c. 37.2.

fac.4. lin. 21. Sciancato. Nota. Per usare quel vocabolo sciancato non si curò rimproverare a Mis. Hercole il difetto, del quale non avea colpa alcuna contra i precetti del Galateo. massimamente senza veruna necessità.

fac. s.lin. 1. Accio che. Nota. Si può scrivere acciò che, ed acciocche, ed a ciò che. A ciò, ed

acciò si può scrivere.

fac.5.lin.7. Recatovi da famigliari le Sedie. Nota. Un'altro avrebbe detto recatevis.

fac.s.lin.8. Dintorno. Nota. Dintorno, ed'in-

torno si può usare ...

fac.s.lin. 10. Fiata. Nota - Fiate è di tre sillabe: i Poeti la possono fare di due.

fac.5.lin.13. Percio che. Nota. Per ciò che, e perciò che, e perciacche si può usare.

fac.

fac. 5.lin. 17. Venuti a dire della Volgar Lingu.
Nota. Dunque qui volgare è contrapolta ali
tina, genere a genere: dunque erra il Bembo.

· fac.5.lin.24. Si come. Nota. Quasi era da din,

percioche altro è quesi, altro seus.

fac.6.lin. .. Vorrei. Nosa. Vi va l'accento, ne postrofo: e che sia vero, non fa raddoppiat la fignificazione quando fosse consonante.

fac.6.lin.3. Avezzo. Noto. Va per due V, per ciocchè il D, di advezzo non vi si può perden ma si tramuta nella prima seguente necessariamente.

fac.6.lin.4. Trametta. Nota. Perciò che trameter fignifica cosa molto diversa da intramette re, come par, che voglia dire quì il Bembo.

fac.6.lin.15. Dello scrivere, & comporre. Mosta. Si suole sempre replicare il segno del caso essendo così diverso, come quì.

fac.6.lin.17. Giamai. Nota. B' necessario scrivere già mai, o giammai, perche così vuole l'acuto accento.

fac.6.lin.21. Dotti, e Scienziati. Nota. Secondo il Boccaccio è il medefimo dotto, e fcienziato, anzi egli non usa mai dotto, ma in quella vece Scientiato.

fac. 6. lin. 22. Rimproverargliele. Nota. Idiotifmo. Hoggi fi fa accordare con la cosa, coperò qui fi direbbe rimproverarglielo.

fac. 6. lin. 24. Altrettanto. Nota. Altrestanto necessario scrivere, perche l'E di altro e tato fa raddoppiare il T. di tanto.

fac. 6. lin. 24. Alloncontro. Nota. Si può scrive

re, come qui alloscontro, e all'incontro, e allincontro, e allo ncontro.

Latina favella, che la Greca. Nota. Non rifponde all'efempio, perciòche i Romani avevano la lingua prisca, che era come a noi quella del Boccaccio, e di Ser Brunetto.

fac.7.lin.7. Nella latina tutti nascevano, e quella insieme col latte delle Natrici beevano. Nota. Non è vero, che l'imparavano da' Mae-

ftri .

fac.7.lin.11. Usavonla. Nota. Di usava terza. del meno, è impossibile fare usavono, se non

per barbarilmo Fiorentino.

fac.7. lin.13. Il che a noi aviene della latina. Nosa. Signor nò, che noi parliamo la latina del nostro tempo alterata per accidente dall'antica, non per sustanza di corpi, se non pochi affatto, come da panis diciamo pane, di vinamo vino, di Roma con o aperto, Roma con chiuso.

fac.7.lin.22. Si come i Romani due lingue havevano · Nosa · · · · · · · due , l'una grammatica, e l'altra volgare. Vedi il nostro Trattato dell'Origine della nostra lingua.

fac. 7. lin. 25. Due favelle possediamo &c. Domestica, che è la volgare, istrana, che è la latina. Nota. Vedi meglio nel trattato sudetto.

fac. 8. lin. 2. A Romani era la latina più vicina. .

Nota . Paralogismo . Bisogna distinguere da'
Romani del primo secolo agli altri degli altri

secoli. Perciò che altrimenti parlavano alt po d'Ennio, altrimenti in quel di Virgilio; in ciascheduno di detti tempi parlavano ka desima lingua latina, ma alterata per accia ti, non per corpi.

fac.8 lin.23. Preposta. Nosa. I Toscani pel più tramutano la prepositione pra de'la in pro, dicendo per caso, proposto, pro situra, proponendo, profuntione.

fac. 9. lin. 3. Ne' primi buoni tempi da Rom huomini fosse la Greca lingua in più dissi avuta, che la Latina. Nota. Come si prum no!

fac.g.lin.30. Per adietro. Nota. Per addietni

fac.9.lin.30. Per innanzi. Nota. D'la, edis zi non si può formare se non inanzi, noni trovando nanzi, ma anzi.

fac. 10. lin. 4. Siano. Nota. Effendo siano di m fillabe, e amando la nostra lingua la dolcetta e la facilità, usa più tosto sieno di due, com altre simili, cioè sieno per siano.

fac. 10.lin.6. Possano. Nota. Di possint lation tramutato il T in O si sa possino.

fac. 10. lin. 7. Ne buoni tempi. Nota. Nè per se è da scrivere, almeno per sar differenza se se particella disgiuntiva, e da se preposizioni del terzo caso.

fac. 10.lin. 12. Quanta ella da poi ha &c. rice to. Nota. Ricevata era da dire.

fac. 10.lin. 17. Dante, Petrarca &c. Note. Perche lasciar qui addietro S. Caterina Sanckin

mir - che per purità, se non per eleganza, non radè un pelo al Boccaccio? (CC)

fac. 11.lin.4. La nostra volgar lingua era etiandio lingua a Romani ne gli antichi tempi . Nota. Per corpi l'istessa, non per accidenti, e ciò fi prova .

fac. 11.lin. 15. Buonissimo. Notas Qui e da scrivere bonissimo, perciochè la nostra lingua non può senza dittongo nella prima sillaba haver mai dittongo alle propinque senza accento acuto sopra. Ma in questo luogo esso accento acuto è sopra la fillabamit, e non possono esfere due accenti acuti in un'istessa parola: ah

dunque era da scrivere bonissimo.

M

1/2

Á

fac. 11 lin.21. Se ne vedrebbe alcuna memoria. negli antichi Edificij. Nota. Non aveva il Bembo veduto bene: che in Roma ve ne trovo molti esempij. Vedi le nostre Origini della lingua volgare nel 20. Capo.

fac. 11.lin.26. Ma con volgari non niuno. Nota. Non..... come hoggi, che nè anche di qui a 200. anni se li scriveranno come noi, ma in parte.

fac. 1 1.lin.29. Si come il Volgo alle volte quando parla, e quando scrive sa. Nota. E questa è la volgar lingua di que' tempi, come è di noi

lo scrivere iui per egli.

fac. 1 1.lin. 21. Nondimeno tutti o Greci, o Lati-"ni: Nota. Si quanto a' corpi delle parole, non già quanto agli accidenti loro.

fac, 12, lin. 2. Oltra che ne libri si sarebbe ella come che sia, trapelata. Nota. Vedi nostre Origini.

fac.

fac. 12. lin. 10. Ad ulanza. Noza. Altri direbb

fac. 12. lin. 11. Una moderna &c. l'altra anticu.

Nota. L'aus direbbe altri per dovere rispodere a quel l'altra: e paralogismi sono quelli
fac. 12 lin. 14. Ma che essi una terra piravesse.

fac. 12. lin. 14. Ma che essi una terza n'havessen. Nota. N'avevano una sola, ma era parim diversamente da' Letterati, e dagl'Idioti. Vo di esempj sopra ciò addotti da me nelle me. Origini della lingua volgare.

fac. 12.lin.33. Giuoco . Nota. E' poetico gioca!

profe hanno giaoco, come qui.

fac. 13. lin. 8. Averrà. Nota. E' da scrivere pa due V, consonanti, così avverrà: perciò chi viene da advenirà, o adverrà: è regola cota, che il D della preposizione si tramutanella sua susseguente consonante, come di assamo si sa affermo, di adprovo si sa approvo, così di advesgo avvengo. E voi medesimo Bembo a car. 45. 2, il date per regola.

fac. 13.lin. 16. Incominciarono i Barbari adente re nell'Italia. Wesa. Vegganfi le nostre Ori-

gini .

fac. 13. lin. 17. Secondo che esti vi dimorarono, e tenner piè, così ella erescesse. Nota. E del la vera cagione di ciò veggasi il nostro Trattato della vera origine della nostra linguastampato in Venezia.

voce. Nota. Siedega. Le voci non fi loso fe non in poca cosa alterate quanto a corpi, m

solo negli accidenti.

fac.

fac.13.lin.21. Da altri . Nota . Altrui direbbe altri .

buono alcuno, e da non usarsi per non essere della lingua, percioche la particella oltra non può ricevere doppo se la particella ebe, mavuol sempre doppo di se il quarto caso, quando non è avverbio, che allora può stare assolutamente. E' dunque da dire senza che.

fac. 16.lin. 22. Soverchi. Nota. Saverchij.

fac. 16. lin. 25. Per conto. Nota. Per cagione era da dire, che conto fignifica racconto, o ragione. Latin. computum.

fac. 16. lin. 30. Tramessa la lettione. Nota. Impropro verbo per intermisse latino. Dismessa si direbbe hora propramente, e non si troverà esempio del suo tramettere.

fac. 17. lin. 15. Non solamente Catalani. Nota. Senza articolo è reputato essere barbarismo.

fac. 17. lin. 16. Spagniuoli. Nota. Se di Bologna fi fa Bolognefi, di Spagna, fi dee far Spagnuoli fenza I davanti all'V, altramente di Francia fi dovrebbe far Franciefi.

fac. 17. lin. 17. Alphonso d'Aragona Figliuolo di Ramondo Beringhieri. Nota. Erra, credo in Istoria, che Genero suo fu, non figliuolo.

fac.17.lin.22. Quello. Nota. Quello significa sempre quella cosa posto così affolutamente, e non relativamente, che cosa prossima è da dir quel, che, Quel che 'n Thessaglia &c. disse il Petrarca.

fac. 17. lin. 34. Operata. Nota. Per adoperata.

non lo, che si possi usare.

fac. 18. lin. 2. Che non ne ho letti altrettanti de nostri. Nosa. Che argomento è questo? Io non ho letto cento Poeti Toscani! adunque non se ne trovano tanti? In quattro volumia penna nella Libreria Vaticana, credo, che passino più di 150. Poeti Toscani, e altrove molti altri in due alti volumi.

fac. 18. lin. 19. Levatone la Provenzale. Nota.

Levatane è Toscano parlar puro.

fac. 19 lin. 4. Il medesimo Armaldo. Nota. 11 fadetto, o il già detto direbbe il Boccaccio.

fac. 19 lin. 6. Ne mezzi versi. Nota. Nel mezzi de' versi era da dire.

fac. 19. lin. 10. Oltra che. Nota . Senza che.

fac. 19. lin. 14. Oltra quelle. Nota. Oltr'a quelle. fac. 19. lin. 15. Avenne. Nota. Appenne di adve-

fac.19. lin.20. Da loro lontanando. Nosa. Allentanarsi, da non usare, benche sia del Boccaccio n. 14.

fac. 19 lin. 25. Poggiare, obliare &c. Nota. Quefli vengono tutti dal latino, cioè da podiare, ablivisci, rememorare, assimulare, vadare, dominari, reparare, gloriari, e l'altre benche dal latino imbarbarito, e guasto.

Sac. 20. lin. 10. Molto prima da Provenzali usata.
&c. che da Toscani. Nota. Come si prova e-eli?

fac.20.lin.16. Chero, Nota. Da quaro, dunque non è tanto strano, che di quello si faccia chello, come di qui si fa chi, e di que che.

fac.

fac.21.lin.15: Bozzo, Nota., Viene da Abortus

fac, 21, lin. 31. Vengiare &c. Nota. Sono latini, e da essi sempre abusati.

fac.22. lin.31. Oltrache. Nota. E' compagno del Di più.

fac.25.lin.20. Et rimare. Nota. El rimare.

fac. 25. lin. 25. Perdendo di secolo in secolo. Nota.

Perdendo senz'affisso è barbarismo, o solecismo, perciò che è attivo, e qui è passivo; doveva dunque dire perdendos.

fac. 25. lin. 33. Nessuna. Nota. Non usata mai dal Boccaccio, che dice sempre niuna, o ve-

runa con le negazioni.

fac. 27. lin. 9. Ad un modo volgarmente favellano i Napoletani &c. ad un altro i Lombardi. Notata. Altrettanto avvenne, ed avveniva della lingua latina, che altramente era parlata in Roma, ed altramente in Padova, in Parma, e che più, fino in Preneste, che è vicina a Roma venti miglia.

fac. 28, lin. 3. Prepone. Nota. Almeno havested detto propone, come si dice proposto, e non pre-

posto, se non volevate dire antepone.

fac. 28. lin. 3. Valentiano. Nota. Vedi a car. 2. che si contradice.

fac. 29. lin. 7. Dacapo. Nota. O daccapo, o da capo.

fac.29. lin-20. Valessino. Nota. Barbarismo dop-

pio per valessero.

fac. 30. lin. 2. Le Lingue della Grecia. Nota. Barbarismo grandissimo: era da dir le lingue principali. fac. fac.30. lin. 2. Eran quattro. Nota. Giaque. fac. 30. lin. 21. Apoco. Nota. O appoco, o apo-

fac. 30. lin. 22. A quello d'hoggi. Nota. A quel

era da dire.

fac.30.lin.25. Infranceserebbe. Nota. Il Boccaccio con buon giudizio per non usare quelle tre
fillabe disse alla Sanese rivocareste, e qui se
n'usano quattro.

fac.30.lin.29. All'oncontro. Nata. All'oncontra
è da scrivere, non si trovando questa voce.

oncontro .

fac. 30. lin. 27. A mano. Nota. Per in mana, o alle mani, percio che a mano in fignificazione d'avverbio fignifica altro.

fac.31.lin.1. Apieno. Nota. Quando è in forma d'avverbio come qui va scritto con due P, co-

sì appieno, o a pieno distintamente.

fac. 31 lin.2. Nulla di ciò gli credette, ne gliele fece buono in parte alcuna. Nota. Sì egli.

fac. 31. lin. 8. Harebbe. Nota. Se si parlasse di far'ara, o arare starebbe forse bene. Haverebbe scrivi, che si scrive bene. Questo harà non si troverà già fatto ne' buoni.

fac. 31. lin. 14, Prepone. Nota. Proporre è Tofcano, come di propositus si fa proposto, non

preporto.

fac. 32. lin. 10. Per dimostrarci, che la sua lingua queste, o quelle parti ha. Nota. Habbia era da dire.

fac. 32.lin. 12. Nessuno. Nota. Non è delle prose. Senza dubbio il Boccaccio non l'usò.

fac.

Fac. 32. lin. 17. Prepone. Nota. Se non fosse per error di scrittura, non si trovarà nel Boccaccio, il quale usa sempre propone, benchè in significatione diversa da quel, che usa qui il Bembo; altramente non si potrebbe di prapositua far preposto.

fac. 32. lin. 22. In Lingua Fiorentina. Nota. Ma

non pura.

Fac. 33. lin. 6. E' adunque la Fiorentina lingua più gentile. Nosa. Se gli avesse scritti tutti in lingua Fiorentina, sarebbono molto diversi. Veggasi la traduttione di Cornelio Tacito del Davanzati.

fac, 33. lin. 15. Thoscane voci. Nosa. Non risponde a' Fiorentini.

fac.32.lin.19. Niuna lettera raddoppiano giamai.

Nota. Come nò? che dicono pur cossa per casa, e altre.

fac. 34. lin. 25. Abondevole. Nota. La Lingua Toscana sempre quando le parole latine non sono privative, raddoppia la prima consonante della prima fillaba, in opinio, obedientia, abundantia &c. E la ragione perche ciò faccia si dirà altrove.

fac.35.lin.2. Di gran lunga primiera. Nota. Così appelliamo al Tribunal della verità, e dell' esperienza, e a quel, che ne scrive il Muzio

nelle sue Battaglie.

fac. 35. lin. 10. Con la Fiorentina lingua scrivono, se letti vogliono effere. Nota. Si nega, e la nuova il chiarisce. In Toscana lingua si bene. Dunque Mis. Cino, Guittone, Guinizzello, e Z

أرز ف

Mico, che non furono Fiorentini, por fono let-

fas. 35. lin. 22. Quella lingua nella culla, e nelle fascie apparata. Nosa. Quella del volgo si bene, non quella de' buoni Scrittori, le quali sono fra loro molto diverse. E facciasene il paragone.

Sac. 37. lia. 31. Si vede mutato, & differente. Nasa. Baltava differente, o almeno dir di perfo.

fac. 39. lin. 13. Del dire, Nota. Di dire.

fac. 39, lin. 14. Lontani dall'usanze del Popolo. Nota. Anzi de' Letterati ancora, come afferma l'istesso Cicerone.

fac.39.lin.26. Non si può per noi compiutamente sapere, Nosa. Anzi nè anco consetturalmente. sac.39.lin.31. Possano. Nosa. Di possino possino.

come di legant leggano.

fac. 40. lin. 20. Meraviglia. Nota. Meraviglia è delle rime, e de' versi; maraviglia delle prose, fac. 41. lin. 26. Da i loro. Nota. I Toscani non usano metter l'articolo doppo queste particelle, onde dicono da laro & c. sepelendo nell'apostroso esso articolo I.

fac.43.lin.21. Ragioneremo. Nota, Alla Sanele, o comune è più regolata, percioche di ragiomare non fi può far se non ragionaremo. Ragiomeremo vien da ragioner, che è Provenzale, da cui l'hanno appreso i Fiorentini, è per conseguenza è barbarismo.

fac.44.lin.24. Dubbi. Nota. Va scritto con due ii, così dubbii, altramente non verrebbe da dubbip, ma da dubbo. E se rubba sa rubbi, e rubbio rubbii, dubbio dee sar dubbii.

Toscano.

ac. 45. lin. 25. Costor due. Nosa. Hoggi nostii direbbe così con buona usanza.

ac. 45. lin. 32. Ogni occasion data. Nosa. Non usata mai dal Boccaccio: fac. 46. lin. 2. A casa mio Fratello. Nosa. Sicace quì il segno del caso Di, come si usa alcuna volta appo i buoni Autori. A casa questi Dirrai, disse il Boccaccio; e volgarmente per ognuno si dice: a casa Piccolhuomini. a casa

Tolomei per di a cosa de' & c. fac. 46. lin. 29. Et gli tre. Nosa. E' rra era puro

parlar Toscano.

## LIBRO SECONDO.

fac.47.lin.4. T Oda. Nota. Par, che apporgli antichi sia differenza fra hode, e loda, che quella significa lode laus, e questa canzone; o laudamento in iseritto.

fac. 47 Jin. 8. Dio. Nota. Dio è sempre caso c-

bliquo, Idio, e Iddio è retto.

fac. 47. lin. 20. Ora, Nota. Va scritto con aspiratione così, bora, per sar differenza da ora verbo, e da ora aura. Perciòche in latino si scrive bora: e bora ha scritto il Petrarca, en tutti i migliori.

fac. 48. lin. 10. Infinite cose si scrissero. Mosa: Furono scriste è il diritto modo di scrivero.

faces.lin.13. Le discipline. Nota: Questo d'qui d'soverchio, e bisognaya ripetere di rattore.

fac.

fac.48.lin.15. Gareggiarono. Nota: Vul per m R folo, perciò che vien da gara.

fac. 48 lin. 17. Peraventura. Nota. Vi vanno du V per venir da adventura, che il D. fi tramuta in T. qui.

fac.48.lin.21. Successa. Note. Successa è de verfi, faccedata delle profe. Si dice bene il successo delle cose.

fac. 48. lin. 28. Piero dalle Vigne. Nosa. Delle. Vigne.

fac.49.lin.2. Guido Guinicelli Bolognese. Nota. Era Pisano.

·fac.49iin.2. Anch'agli. Note. Questo anch'egi è impropriamente detto qui, perciòche Danu non ha lodato, che si dica qui alcuno de' sopranominati.

fac.49. lin 24. Pietro Crescenzio. Nota. Pier Crescentio scrisse latinamento: dunque si doveva qui dire il volgarizzamento dell'opera di lui.

fac. 30. lin. 4. Facultà. Nota. Facultà non falegge mai; se non per robba, o sustanzia sper disciplina, o scientia.

fac. 50. lin. 13. L'antico suo spleadore, & vagherza ha ripresa. Nota. Non può ripigliare l'articolo mascolino: e però era qui da dire, cala sua autica.

fac.50.lin.24. A spor loro. Nosa. Per coloro non pare, che molto propriamente sia detto.

fac. 51. lin. 31. Esti a seder si posero. Nesa...
Qui è soverchio questo essi.

fao. 51. im. 25. Gli ocehi & gli orecchi. Nosa. Vanno due ii, perche altro fiono ha fecebida jicii ... ficai latino, e altro fecchii da fetala.

fac. 52. lin. 13. Per gli . Nota . Pe'gli .

fac.52.lin. 14. Trakendolene, piglio. Nota. Hoggi *trabendole ne pigliò*.

fac. <2.lin. 18. Adietro . Nota. Va con due D. hora che è in forma d'avverbio, overo va scrit-

to distintamente a dietro.

ia.

Ni

fac. 92. lin. 33. Giamai . Nota . Si dee scrivere. giammai per forza dell'accento acuto sopra la fillaba di già; overo già mai.

fac. 53. lin. 17. Procacciero . Nota . Procaccerd senza I è da scrivere, perciò che l'I non vi opera cosa alcuna: adunque ci è soverchio, e quel, che si può far con meno, non convien farlo con più.

fac. 53. lin. 19. Hoggi ci siamo qui venuti . Nota. Quì ci è soverchio, se avesse detto ragunati stava bene, perciò che ci, e què fignificano una cosa istessa.

fac.54.lin-16. Oltrache. Nota. Oltracciò, o senza obe era da dire, perciò che oltra non riceve

doppo di se la che.

fac. 55. lin. 13. Scielta. Nota. Di Seligere non fi può far se non scegliere, o scerre senza dittongo: e così è scritto da tutti i Buoni, dunque

è da scrivere scelta.

fac. 55. lin. 22. La materia, o suggetto. Nota: Ol' suggetto è da scrivere, perciò che l'articolo femminino non può reggere nomi mascolini: e però è da dare il suo articolo a suggetto. fac.57.lin.23. Nessuna. Nota. Non è delle proie, ma si niuna. o veruna col non.

fac. 28. lin. 2. Confema, o' differde havrebbe detso non bifcazza Nord. The ha egli da fare confuma, e disperde con biseagra? facile Bilin, e. Et forle anchore non mai più tocca da gli Scrittori. Evera. Bisogna a voler noter "o odli cosi, havergli veduti tutti; benche fi falui col forfe. In haverei detto da buoni Seritori. Tac. & Sin. 17. Secondo che effo. Nota. Quello - Ellepar loverchio fac. 39. lin. 29. Quello medefimo. Nota. Quel : "baffava : anzi così era da dire ... fac. 66.lin. 2. Gli accordano. Nota. charo, o fcortano fac.60.lish27. Rimanes Noras Resta. .. find.60.lin.22. Scholars. Note: Che fa qui questo H in Scolare? e levarlo poi a Horagi. -fac. 61: lin.24. Voi, chin Rime: Nota vill Raen trarca scrisse obein a cost si dec scrivere. : fac &1. lin. 28. Contrari. Noto: Sl dee fariver - contrarii, perciòche regola è, che se nel me-- no é vocale raddoppiata le fia ance nel più. fac. 61. lin. 30. Voi ch'in Rime. Natos Ghimnon il può ulare, ma sì che w, perciòche così richiede l'accento acuto; che è copra l'e dicbe, to che richiede, che non si possa dileguna di suo fine . e il fimile avviene dife., di me &co. e ca fac. 62. lin. 10. Verso della medesima Cancone... Wota: Medelima è relativo e il Boccaccio dice sudetta, predetta. !!fac.61.lin.1. Adiviene. Nota. Del quale tramupato il D in V prima Signor si, falavolene. fac. 62-lin. 2. Aviene. Note. Aviene non potrà oismai vienin da advirae Derfac.

fac.62.lin.23. Rimmiente. Note. Rimantate and d impropriamente detto per restante: per residuo, ch'era da dire . . . . . . . . . . . . . fac 64. lin. 29. Hard. Nota. Mi pare, wheil Boscaccio non l'ufi mai, ma si baverd : fac.64.lin. 31: Per la gran parte. Nota: Margior fi direbbe oggi, o pet gran parte. Ac.66.lin. is. Senza le quali niuna voce &c. pub aver luogo. Nota. E pur si legge appo i Comici ft, per segno di silenzio. fac. 67. lin. 15. Le rimanenti vengono da la le più volte. Nota. Quali rimanenti? fotle E? ma in Gente, e legge vien da gente, e lege. fac.67.lin.21. Ed ha la E nel latino . Nota . In. che maniera? da Et? fac. 67. lin. 23. Rimangono . Nota . Reftano direbbe il Boccaccio per restant, non remanent. fac. 67. kin. 25. Buonissimo. Nota. Non si pud dir baoniffino con dittongo, masi boniffino, perciòche il dittongo. Toscano ordinariamente. ro non può mai star senza acuto accento, è minma parola può aver due accenti tali : aduàque è necessario, trasportandosi l'accento da una 😘 filluba dinanzi ad un'altra, di poi, che il dite tongo svanisca, e rimanga nella parola sola-· mente la lettera radicale di essa in latino, così di buono volgare fatto di bono latino, si farà bonissimo. fac. 68. lin. 16. I Latini scrivono per PS. Nota. Il Bembo qui parla molto difettuosamente del

tramutamento in volgare dell'X, lating ; fac. 68. lin. 26. Ciò fece egli. Nosa: Fece ciò,

Z 4 per-

percièche così ulavano tutti al suo tempo, e prima, e poi molt'anni.

:20

fac. 69. lin. 14. Accanto. Nota. Non s'intende, che fignifichi accanto, perciòche e dinanzi, e 'di poi sempre è accanto, ma non opera un'i-ftessa forza in ciascun luogo.

fac.70-lip.4. Delle quali poté per avventura essere il sincovatore Dante. Nosa. Dunque non cer-

tamente.

fac. 70. lin. 6. Non a truova. Nota. Non truovo doveva dire.

fac. 70. lin. 14. Ingeniulo. Wesa. Latino puro: ingegnoso è il Toscano.

fac.70.lin:24. Nelle Egloghe. Nosa. Il Madriale risponde all'Epigramma de' Latini, non all' Egloga, a cui risponde più la terza rima.

fac. 71. lin. 33. Tramissione. Nosa. Non usata. da Autore alcuno. Gio. Villani usa Tramessa, altri tramettimento. Qui almeno direi tramessimento.

fac.72.lin.15. Alteramente. Nota. Alteratamente. fac.72 lin.20. Et incominciamento. Nota. Qui è necessario ripigliare l'articolo, e dir, e vell' incominciamento, perciò che sono cose diverso, e l'articolo semminino non può reggere... voce mascolina.

fac.72:lin.30. Per questo conto. Vosa. Non ufato mai da alcua buono in questo fignificato: eagione dice il Boccaccio.

 me no? benche non s'intende quel, che vi vogliate dire.

fac.76.lin.30. Per gli. Nota. Pe'.

fac. 76 lin. 31. Per gli loro . Nota . Pe' laro . .

fac.77.lin.2. Abondevole. Nota. Vi vanno due B. fac.77.lin.19. Degli accenti, che si danno alle parole. Nota. L'accento non si può dar, se non a una sillaba, o lettera d'una parola.

fac.77. lin.25. În ciascuna voce è lunga semprequella sillaba, a cui esti stanno sopra. Nota. Di questa materia qui il Bembo parla disettuo-samente assai. Doveva specificare dell'accento acuto. E poi noi non havemo sillabe lunghe, nè brevi, come i Latini, ma solo accentate acutamente, o gravemente, ancorche in iscrittura non habbiamo se non l'acuto, e per mossirarlo ci serviamo del grave de' Latini.

fac. 81.lin. 15. Ad effo mettea. Note. Perche non qui a lui? e non ular frali, overo che gli mettea.

fac. 83. lin. 6. Sotto un solo accento quattro sillabe. Nota. È in questa Seminanovisiceneglione? fac. 83. lin. 17. Pietà. Nota. Piéta con l'accento acuto sopra la penultima, non istà in vece di Pietà, ma si di compassione, o dolore, o rammarichio &c. E così dichiarasi presso Dante quel luogo del Can. 7. dell'Inserno: Hor trapassiamo bomai a maggior pieta. Dicendo cloè con tanto lamento, che da haver pietà.

fac. 83. lin. 28. Portandosenela. Nota. Non è vero, che l'accento stia sopra tan, ma sopra se. fac. 84. lin. 2. A Greci, & a Latini è conceduto porre i loro accenti sopra lunghe, & sopra bre-

- vi fillabe. Nota . Parla difettuofo , che altro è il porli in iscritto, e altro in tuono. I Latini non si trova, che mettessero in scritto se non l'acuto. Vedi dell'Origine della nostra lingua 🤄 🕟 fac. 84-lin. 20. Uccidonlene, Fefisconsene. Nosa. L'accente acuto in quelle due parole è lopra l'o, non fopra l'i fac. 85. lin. 4. Ondio . Nota . Ondio & da scrivere, non si potendo sar di due voci una sola, se non in forme di avverbio, o di cognome, come del primo accaso da acaso, e del fecon-· do Bunnamici di Bunni amici. fac.86.lin.3. Fior, frond'herb'ombr'antr'ond'aure ... foavi. Non. Monfig. Claudio Tolomei ne fece un'altro più grave di quello. Fior, frond', berb', aria, ontr', ond', arm', archi, ombel, aure fac. 86. lin. 33. La Rarità. Nota. Impropio, e non wato i radesta, e rada fi dice, spessezza. fac, Sp. list 3. Tutta la forza, & valore. Nota. O II. o sutto 'l'oalers, perciò che al congiunzione non può ripigliare articolo, e nome di versò. faç.87.lin.6. Cablas Neta . Gaufa lempre è prefa dal Boccaccio per lite. E' vero : che l'ula. Gio, Villani, majera mercatante idiota. Cagione dice egli. fac.87.lin.26. Affettando. Note. Non ufato mai ... dal Boccaccio, che in quella vece ula ricercare. fac. 87. lin. 22. Scielta. Nota. Da Scegliere non Ji fippo fare scielta, ma sì scelta . far, 88, linero Oltra che. Nota. Non usato mai

da alcuno. R'biasimevole.

ເກຣ<u>ະ</u>

fac.

fac. 86 lin. 27. 81 poffono . & debbono . Nota. ma Difettivo dires, perciocite l'es non può replicare la particella fin de la communicación fac. 89. lin. 2. Proemi : Nota . Proemio fa proemii . fae.89. liu.21. De gliocchi. Nota. Errore 3 .. fac. 89. lin. 27. Pergli: Nota. Pet. fac. 89. lid. 27. Avilire : Nota . Avilire lengs ofa fiffe non eredo, che si trovarà mai in fignisicazione passiva, come qui. facego. lin. 8. Per conto . Nota . Rispetto, o cagione direbbe un che sapesse Toscano: fac. 90. lin. 12. Cercata, & affettata . Nota. Bastava dir cercata . o ricercata. fac. 92. lin. 2. Se la riceve l'arte. Nosa . S'ella ha range of front da dire. fac. 93. lin.z. Onon riceve. Nord Onon la riceve. fac.92. lin.s. Intiepidirebbe. Nota. Intepidirebbe è toscano . 😘 facios. fin. 8. M. Paolo. Nota. Paolo non e Toscano, che dice Pavolo, come Tavola non. Taula, Favola, non Faula, Vedova non Vedua. fac. 96. lin. 6. Scielta . Nota . Scelta? fac. 96. lim q. D'avene. Nota. Vena dice il Tofcano: Avens è latino. facigo lin. 22. Signor fo. Nova. Signorfo. fac.96. lin.28. Fantin, & Fantolin". Nota. Queni fon Tofcani fac 96. lin. 20. Polo. Nota: Questo Polo in vene di che fu détto ? A la decide de fac. 96. lin. 30. Somiglismi . Mora. E questi soas moglianci quali fono elif? travemo forfe ad indovinargli? fac.

ڏڻڻ ۽

fa c. 96. lin. 32. Questa voce Signorso, che voi credete &c. che sian due; ella altro che una voce non è. Nota. Non si può negare, che non sieno una voce composta di due.

fac.97. lin. 30. Avaccio, che si dice in vece di tosto. Nota. Avaccio non significa tosto.

fac. 98. lin. 1. Avacciare, che è affrettare. Nota. Ne Avacciare, affrettare, ma quafi avanzare, cioè fare avanzo.

fac. 98. lin. 28. Ne suoi dintorni . Nota . Per contorni.

fac. 98. lin. 28. In quel di Perugia. Nota. Anzi in Arezzo, dove è nativa, e propia.

fac. 98. lin. 29. Dove levano totta via la prima lettera. Nosa. I Fiorentini dicono Badia, Badessa: e. Bate forse più barbaramente.

fac. 100. lin. 2. Se ad esso così piace. Nota. Hanno dell'hebreo, in vece di a lui.

fac. 100. lin. 8. Che esso ne sarebbe lora tenuto. Nosa. Egli starebbe meglio.

## TERZO LIBRO.

fac. 101. lin. 8. R Everende . Nota . 11 Re latino si trasmuta ordinariamente in Toscano in Ri.

fac. 101 .lin. 20. La forma di quelli rapportano. Nota. Di essi era meglio.

fac. 101. lin. 21. Esempi. Nota. Se tempo fa tempi, esempio dee fare esempii.

fac. 101. lin.25. Ravicinare. Nota. Per effer l'accento acuto sopra la sillaba Ra si raddoppia per necessità la prima susseguente vocale V: cia

fac. 101-lin. 27. Innanzi. Nota. Inanzi si dec. Tcrivere, perciòche è formato di la, ed anzi, e non di in, ed innanzi. Ma si può anco dir innanzi per la ragione, che si dice altrove.

fac. 102, lin. 14. Adietro. Nota. Si dee scrivere

o addietro, o, a dietro.

fac. 102. lin. 17. Della loro creta, o scarpello. Nosa. Della feminiao non può regger scarpello mascolino, era dunque da dire, o del loro.

fac. 102. lin. 28. Se bene. Non ufata mai dal Boccaccio per benche, o ancorche, quantunque. fac. 102. lin. 23. Studi. Nota. Se scudo fa scudi.

studio dee far studii.

fac. 103. lin. 39. Nessun. Nota. Non usata mai dal Boscaccio per esser parola da versi, il quale usa niuno, o veruno, colla particella non.

fac. 104. lin.9. Accettata. Nosa. Poco nlata da. buoni per riceuta.

fac. 104. lin. 12. Da gli due. Nota. Da due basta-

fac. 104. lin. 13. Rimantsse. Nosa. Un altro haverebbe detto restasse.

fac. 104. lin. 17. La particolare Forma, & Stato.

Nota. Qui era da dare l'articolo lo a stato,
perciò che é non haforza di rappresentare altro
articolo, che il precedente, il quale è semminile, e'l semminile non può regger nomi maschili.

fac. 104. lin. 29. Quello . Nota . Quelli era puro parlare, perciò che quello lignifica quella cofa.

sac. 10g, lin. p. Di loto se ne serve. Mosa. Bastava dir fi, essendo qui it medelimo na, e di soro: dove era più puro dir di ess.

fac. 105. lin. 8. Percioche quelli delle famiglie, che così finiscono Elisei &c. sono tolti dal numero del più. Nota. Anzi sono tolti da quel del meno come dal secondo caso: percioche dicendosi in latino Antonius Rainerii, se ne sece in volgare Antonio Ranieri, poi hebbero forza di plurale quando s'intesero quelle successioni di Ranieri.

fac.105, lin.10. Et non da quello del meno. Nora.

Quel.
fac. 105. lin, 12. Maschi. Nota. Se siasco fa siaschi.
maschio deve far maschii.

fac, 105, lin. 15. Novellamente. Nota. Non fi truova ufato dal Paffavanti, e da Gio. Villani, e da altri, come dunque dite novellamente.

fac. 103. lin. 20. Nientedimanco. Nota. Non ufato mai dal Boccaccio, che dice nientedimano.

fac. 105. lin. 21. Hanno gli Scrittori alcuna volta usato il fine del primo caso. Nora. Non il fine del primo caso usarono, ma ritirarono il Tofcano al latino.

fac. 105. lin.24. Oltra che. Nuta. Per oltracciò non s'usa da alcun buono, perciò che oltre, ed oltra è prepositione, che vuol doppo di se il quarto caso, non il che.

fac. 106. lin. 3. Della Podestà di Forlimpopoli.

Nosa. Così si dà a quel della Signoria, della

Vicaria, della Balia &c.

fac. 106. lin. A. Polegli olere acciò l'accento lopra

la fillaba del mezzo. Nate: Questo non è vero, percipche nelle profe l'accento acuto è nell'ultima , e Dante il pose nella penultima. fac. 106, lin. 9. Nella V niuno Thoscano nome termina fuori che Tu, Gru. Nota. Giesu, e Artu non sono meno Toscani di Tu, e di Gru, che Grua, e Gruga ancora fi dice, e Grue, e ne trovo esempij nelli Autori . Ser Brunetto, ed altri. fac. 106. lin. 10. Tu. Nosa. Non fo, che Ta fi

Doffa mai chiamar nome.

fac. 106.lin.22. Togliendo gli animà, che sono in terra, che v'eran di laccivo forme si nove-Nota. Questi vanno proferiti per I nel fine. Animai, Tacciuoi,

fac. 106. lin. 21. Fategliele chiaro. Nota. Alla. Boccaccesca da non usar hoggi, che diciamo,

e più regolatamente fateglielo.

fac. 107. lin. 3. Il tor via di loro le due ultime lettere. Nota. Quasi che sieno accorciate da lacciuoli, e animali, e non come sono da lacciuoi, animai, come qua per quali fatto di quai.

fac. 108.lin. 16. Quello del più . Nota. Quello è sempre neutro, cioè quella cosa, se non è relativo, o accompagnato era dunque da dir quelli.

fac. 108. lin. 21. Levandone tuttavolta la mano. e le mani. Nota. Mi par, che Ne sia fine anco del feminile nel più. Dovea dunque dire levandone la mano, che ha fine di malchio nel meno, e mani, che l'ha in quel del più femipilmente.

fac. 108. lin. 20. Arma . Nota. Arma non fo che si truovi, se non barbaramente.

frest official to Lodes, Water, Lode & hide , with ultima v hann a A. Van See a ibalahahah fac. 100 bin 3. Ugualmonte . Note . Improprinqui oper equalmente. 19 and fonance is a safe faseilog, line 7. Si dicano nelle proble Littà , le Gigit. Nota. Oh, ne verfi non fidice parimente Città, Pietà, e Verità &b. mons es fac. 109 lin. 10. Mutano i Poeti le più volce la T Confonante lero ultima nella DeCisaden & Gittadi . Nota. Oli , i Prosatori dicono oli algramente che Cittade? massimamente mansi des legue loro appresso vocale: anzi questo è s proprio delle profe, che non diconó altramen-fassion lin.29. No I fanno. Nota. E' da feriver an Wed, pergiocherson viene dasson iks medal molfo fatto di nen la, e gittata la fillabalq pri-נו ניי לייינילים ממחום as parms for a con-Fapanolin. 15. I. Rescaci. Nose . Maripubraegar an dequellos simonons ul più ache pecceta d facting lines of Oo'l verbow Norma Cold da Ariecivire parcioche vien da collo infattandiscon lo, giggaala fillaba for e-non viene da tomil ad fanille lin 12. I due . Nota. I Fiorentini dicand gesti dua. Due è Sanese, e d'altre nationi. fao. 1/11. lin. 16. Dante torcesse la voce Tre, & Trei ne facesse. Nota. E anco tree si trovà secondo la prima Lingua Toscana, e più pura. fac. 11 I.lin. 21. Miglior, Piggior. Nota. Quasi che miglioro, e peggioro sussero gl'interi, e non migliore, e peggiore. Dovez dunque dire si lascia la O, o la E." fac.

fac. 1 1 1.lin. 22.O in quelli, che per confonante loro ultima v'hanno la A. Van, Stran-Nosa E vero, ma doppo questi non può star voce, che da confonante incominci, come gli altri di sopra detti.

fag. 1 12. lin. 18. Et più ancora, che la intera fillaba, in queste, Belli, & Quelli vi si lasoia. Nota. E parte ancora della prima, facendosene Bet, o vero in vece di Belli ha da esser Bello, per doverne rimanere Bel, secodo l'intendimento del Bembo.

fac. 1 12.lin. 22. Nulla allo'ncontro fi lascia di quelle voci, che con più consonanti empiono la lero ultima sillaba. Nota. Come nulla? che si lascia in essi l'ultima vocale seguendo altra vocale?

fa. 113. lin. 4. Sevro. Nota Sevro no, ma sì bene Scevro: che vien no da separato, ma sì da Sceverato.

fac:113.lin:15: Santà, & Infertà invece di Sanità, & Infermità. Nota. E beltà per beltade &c. ma perche ficome di Virtute fecero Virtù, non così di Salute fecero Salù. Hor qui il Bembo fecondo me erra, percioche Santà, e Infertà non hanno diverso fine da Sanità, e da. Infermità, ma è tolta loro di mezzo una fillaba alle feconde, e una lettera alle prime.

fac. 113.lin. 15. Di Sanità, & Infermità. Nota. Difettuofo del fegno del Caso secondo Di, che non si può mai perdere, quando si parla di cose diverse. fac. 114.lin. 5. Per la qual cosa i Lucchesi surono molti ristretti. Nota Qui secondo me i Lucchesi, sta in vece de' Lucchesi, come appo il Boccaccio.

fac. 114. lin. 23. 11: 1a. Nota. Ma lo dove fi lafsò, che fu il primo articolo del meno maschile degli Antichi?

fac.

fac. 115. lin. 1. Del fiume, al fiume, dal fiume.

Nosa. Non par, che in questi tre Del, Al, Dal,
fia segno di Caso, e articolo insieme, ma solo
segno di caso. Vi sarebbe sì bene quando si dicesse Dello, Allo, Dallo, da quali tolto via l'articolo lo, rimane solo il segno del caso del, al, dal.

fac. 115. lin. 16. Suole tutta fiata questo articolo dinanzi alle vocali lasciare sempre a dietro la vocal sua. Nota. Sempre no, che alle volte

si scrive lo'achiostro per l'inchiostro.

fac. 115. lin. 17. Dal Cielo, col Mondo, su'l Fiume. Nota. Dal, Col, Sul è da scrivere per venire da Dallo, Collo, Sullo, ma dal, col, e sul non sono articoli semplici, ma segni di

casi uniti coll'articoli.

fa.115.lin.28. L'envio, l'envoglia nel verso in vece di dire la invoglia, lo invio. Nosa-S'inganna qui il Bembo grandemente, percioche envio è detto per invio, ed envoglia per invoglia, come diciamo entrare per intrare, e così disse il Petrarcaenchino per inchino, non per einchino onde è nato errore in molti facendo tal verbo vitioso.

fac. 116. lin. 6. Gli Sciocchi, gli Scherani &c. Nosa. Il Boccaccio, ed altri usano ancora dire

li, e forse è più dolce propiamente.

fac. 116. lin. 12. Per lo petto. Nota. Del qual si fece pello, e poi pel, e nel più pelli, e poi pe.

appo il Boccaccio, ed altri,

fac. 117. lin. 13. La particella A è cagione, cheanchora ad altre voci, e non pur agli articoli la confonante molte volte si raddoppia, a cui ella sta davanti, si come è lui, che Allui si dicente.

Nota. Non l'A è di ciò cagione, ma l'accento acuto, che ha sopra di se, che ha tal forza. fac. 117. lin. 6. Allui, Affe. Nota. Allui, e affe non fiscrive, ma solo si proferisce, non si potendo scrivere in così fatta guisa se della particella A, e della voce ad essa appoggiata non se ne può fare una terza in forma d'avverbio. fac. 117.lin. 14. Et questo non per altro si fa, se non perche alla particella Ad, quando ella a. verbi si da, Accogliere &c. si giunge R. Nota. Non fi giunge l'R, fi tramuta nella profsima prima delle voci. La ragione di ciò si è, percio che R ha sopra se l'accento grave, e Re ve l'ha acuto, che fa raddoppiare la seguente lettera consonante : e poi veggasi di grazia... quel che dice qui il Bembo, percio che a me pare, che non l'Ad si giunga a verbi, ma sì bene, che si tramuti la D della prepositione Ad nella prima consonante de' Verbi, a' quali ella s'aggiunge. Anzi io credo, che vi s'aggiunga la sillaba Ri, ma apostrofandola ne svanisca l'I, e se ne faccia raddoppiare.

fac. 118.lin. 1. De' Colli de' Buoni. Nota, Regola imperfetta, che manca a dir, che in luogo della particella I, ne' detti luoghi fi dee scrivere l'apostrofo così de' Colli, de' Buoni, nella proferenza non fi dee raddoppiare la prima consonante della voce seguente. cioè il C,

de' colli, ed il B, de' buoni.

fac. 118. lin. 3. Gittandosi tuttavia in questa voce non solamente la vocale dell'articolo, ma ancora la consonante. Nota. Non dell'articolo, ma

sodella prepolitione Con, e l'articolo ftesso. fact 1182 lin. 7. Pel mio potere. Nota. Pel non è si formato di per lo, ma senza mezzi di pello fatto adigar to, come col di collo fatto di conlo, e però - non fi deono apostrofare fra la vocale, e l'L, così altramente bisognerebbe farlo ancora in al; dal, del &c. se venissero da a il, da il, de il, ma vengono da ello, dallo, dello &c, gittata · nla fillaba lo, come ne sopradetti pel, col. fac:118. lin.21. De i rei levandone l'una vocale. che vi sta otiosamente. Nota. Ma non sempli-· cemente, ma aggiugnendovi l'apostrofo, che 🤋 vi sa in vece della particola 1. fac. 110. lin. 15. La metà di diletto . Nota. Del, -1 doveva dire. fac. 119. lin. 16. Si vede. Nota. Ode, era più pro-Piprio parlandofi di ragionamenti. - Warig lin. 22. Della qual licentia, & ufo . No-- . \*a. Licenza, ed ulo fono incompatibili. · fac: 1'19.lin.27. Alle volte si pon detto articolo con alquante voci . Nota . Senza l'articolo il , crewas do, che sia usato impuramente. fac-120.ling. Puovifi. Nota. Va scritto con due

fac 120.ling. Punvifi. Nota. Va scritto con due

120.ling. Punvifi. Nota. Va scritto con due

121. V sensonantinel mezzo, percioche l'O di può

121. Ma l'accento acuto, che fa raddoppiar l'V sus
201. Sensente per forza di proferenza.

tato via il T. riman possi, così di currat corra, di amet tramutato l'E in I, ami.

fac. 120. lin. 19. Esempi . Nota . Va scritto condue ii, percio che vien da esempio, che ha la vocal liquida avanti alla vocal finale, e così

la dée haver nel più, altrimente mon saimbbe diverso tempo da tempio, se l'un, e l'altro nel più facesse tempi. Hor la scrittura ha da rappresentar la proferenza delle voci più che è possibile, altramente è supersua ogni rago-la d'ortografia. Questa regola non corre quando nell'ultima sono C, o G, come bacio sa mei, Biagio sa Biagi, e non Biagii;

fac. 121. lin. 9. Ghiaccio al Sule. Neta. Non...
ne potrà addurre esempio d'alcuno scrittor pu-

so, o di buona scritttura.

fac. 12 I. lin. 27. In Collo. Nota. Questo modo hoggi non s'usarebbe senza poca lode, che si sirebbe più leggiadramente, e propiamente al collo fac. 122. lin. 16. Quando essi sotto l'accento del verbo si restringono. Nota. Acuto devea aggiugnere, perciò che ogni verbo ha unaccento o aquto, o grave, e dove non è l'acuto essempea il grave. Egli amò, lo amo, mad'acuto solo si scrive, e sempre sopra l'ultima vocale, e non mai altrove. fac. 122. sin. 30. Il me ha l'accento sopra esso. No-

ta. Sopra se era da dire volendasi reserire a.

me, per ciò che effe referisce estre.

fac. 122. lin. 31. In ferirat. Il mi non l'ha. Nota.

L'ha: ma non acuto, che è sopra la sillabarir.

fac. 123. lin. 4. S'usa di par l'accento. Nota. Non
crédo si possi accorciare, come non si può verbo,
o nome alcuno, che davati la final vocale habbia
due consonanti o diverse, o similità vero, che la
l'regola fallice in quei, che finiscono in ello, nel
qual cast credo, che no si possi levare una sillaba.

fac. 123. sini 32. Tu sei Nota. Sei per altro, che

Aa 3

per lo numero sei, non mi par trovare in alcuno buono scrittore, ma si se'apostrosato da sei per far diversità fra l'uno, e l'altro.

fac. 124. lin 2. La Si nella Se si muta. Nota. Non corre l'esempio, che di prima si parla di se terza voce della relazione, e quì si parla di [ , quando è cosa diversa.

fac. 124. lin. 6. Io no'l niego. Nasa. Nol., perche viene da nollo fatto da non lo e non da non il.

- fac. 124. lin. 18. Giamai. Nota. Per virtù dell' accento acuto, che sopra l'A di già si raddoppia per necessità l'M di mai, e fassen l'avverbio giammai, overo si dee scriver già mai distintamente senza esfer avverbio.
- fac. 124. lin. 24. conciede. Nota. Barbaramente per concede.
- fac. 124. lin.27. Gliantichi. Nota. Fa sempre una voce dell'articolo gli, e delle parole, che egli regge, e dec esserescritto separatamente; perciòche non possa divenire una voce sola informa d'avverbio.
- fac. 125. lin. 2. Ess fecero se, & glialtri arricchire. Nota. Qui se' è relativo d'altri, e in dansi il si non è relativo, ma solo enunciativo di se stesso.

fac.125. lin.17. Continuo. Nota. I buoni Toscani scrisser tutti continovo, come Vedova, Padova, Genova, non Vedua, Padua, Genua &c.

fac. 125. lin.25. Me, e Te haventi sopra segli accenti. Nota. Gli accenti dunque tusti per virtù dell'articolo, che universalizza. Doveaspecificare di quale accento intenda o del grave, o dell'acuto.

fac.

fac. 125. lin. 30. Si vede la Ci in vece della Ne... Nosa. Non si verifica molto, nè troverà forse mai esempio, che la Ci stia in vece della Ne.. fac. 126. lin. 13. Come si disse dal Petrarca. Nosa.

Fu detto era meglio.

fac. 127. lin.4. E se lui su vile. Nota. E s'elli hanno tutti i Testi scritti a penna, e specialmente uno del Signor Cavalier Salviati, anzi selli secondo l'Ortografia de' tempi antichi, che facevan per caso sella, che può significare sino acinque cose diverse secondo varie distintioni di scriverla, o d'intenderla.

fac. 127.lin. 7. Concioliacolache le profe ulano. Nota. Il Conciolia cofa vuol sempre il Soggiontivo.

fac.127.lin.26. Si serva continuo. Nota. Per of-

fac. 128. lin. 4. Si truovi etiandio Lei nel primo caso posta appo il Petrarca, quando disse: Eciò, che non è lei. Nota. Credo che il Bembo erri quì, perciò che si vede chiaramente, che lei è quarto caso.

fac. 128. lin. g. Dopo. Nota. Per avverbio non fo, che si truovi, ma sì poi, o di poi, dopo è prepositione, che vuole sempre il quarto cafo, come doppo cena, e doppo vespro.

fac. 128. lin. 24. Se bene. Nota. Non ulato mai dal Boccaccio per benche, o ancorche.

fac.129.lin.14. Si pose dal Boccaccio. Nota. Fu posta era più puro parlare.

fac. 129. lin. 19. Tra lei, e'l suo amante. Nota : Quì lei sta propiamente, perciò che il parlare si riferisce al Novellatore, e non alla Donna,

14 e6

S .\_w fe fi feffe det to truffe: fe fare berrefent to alla im garotarcostui obredirla Regola della relatione di se, e l'elli &c. shed; 30 tim 30. Thoseanamente . Nosa. Va feircd MH. Gae, 13 s din. r. Pigliando di lei folamente da peima Legiera E, fi come alle volce si piglia quando in vece di nome fi pone. Nota. Regola imperfet-Larra, che doverdir, che in quel caso va l'E anbedo firefitta, così El in luogo dell' Le Gli ficti dlegli, more che ciò ha verono faraddoppiare l'Adi Non, - E. Mano fasebbe le l'El non fosse apostrofats. fac. 121. lin. 14. Et il . Nota. Elera poro ... . fac. 131. list. 24. Prepolte. Nota. Il Boccaccio e cutti - 🖖 i buon ulano fempre proposte, o anteposte. fac. raf. lin. gr. Sill diffi mai. Nota . S'il diffi . s' ha da sprivere. Vedinostre leccioni, ed origini. -Vác. 172. in. i. Moftedrolti. Nota. la moftrevolti non folo la vocale fileva, ma anco l'Lieb lo. is evenendo per troncamento. · Sid. F22.lid.4. Feile. Wosa. E di feltofi fi fecafelse, gittando lo. -Alliga, lin. v. Dirolif. Nota. Dirolti con cale 2010 fetto il levamento della vocale fola, mia della fillaba intera, cioè del pronome to, e così को बेहिन ही mostrerotti, e di felse a dietro 542.7321 Hn.24. Glioreochi . Nosa. Così non fadr. vrebbe differenza da fecchi fatto di Siccidatino, -1/17 e Secchi facto di Secchie. -Taci 172 APRI 29. Per quefto e egli . Wosa . Egli è -nog fi elice and Toleank indone quando l'Bgli è polim "postivor" negliuleri no: CO-

per

on cealing hala fare horse, quantle descriptoyesire? egli è per venir hora. fac. 122. ha & Dall'accento di lui fi rezzo Mass. Acuto deesi aggiugnere, percio che ogni perbo ha l'accento nell'ultima o acuto, come farò, o grave, come faccio; ma il primo fi scrive. - fempre ... il fecondo no mai. dac. 172 lin. 10. L'accento posto sopra l'ultima. se fillaba della voce molta di forza fi vedo; che Alak Nota. Acuto dec aggiugnere, e pobnon fonrail'ultima fillaba, ma fopra la vocabinale di esta, esempio sia già pad. face 122, lin. 27. Nel verlo femmi, mestropogi, . Roffe, vedraffi, vi li dice lempre: & Etti, fa-'s gatti, dinne, & dienne nelle Profe. Notan A mate pare, che e nel verso ve selle proje sari-" mente di proferi cono ad un modo de voci-addotte qui, e non colle distintione del Bembo. La distintione si dec fare fra la feriverle .. e il - iproférièle, e fra la feriverle in profa, e in verfo. fac nez line 8. Dinne. Nata. Dinne si truova. y i ulato ancome' yerh. Petsarca. Dinne quel che odir dei &c. fac. 134 din. E. Sovvi, Puovvi &c. tuttavia solamenta nelle prose, che nelle rime ciò non ha incluozo Note. Come no? danque volete voi, che si scriva sovi, puovi, e dievi, che non signi-& ditano niente almeno le due prime? se il Peentrança usa diemmi per mi diè, perche non si potriulique, dievvi per vi diè, e se dice fammi

-63

per mi fa, perche non ancora fauvi per vi fa? e se usa puommi, per mi può, perche non puovvi per vi può? Ma il Bembo mostra, che non sapesse la cagione, e la ragione di tal raddoppiamento, che è l'accento acuto sopra le vocali di sa, può, e diè, che aggiustan le particelle in forma d'affissi, fa che ne riesca favvi, sovvi, puovvi, dievvi.

fac. 134. lin. 17. E pure qui la medesima ragione.
v'è dell'accento, che è in quelle. Nota. Non
è vero, che in farane, ed in bami non è accento alcuno acuto sopra l'A di esse voci, ma sì l'

apostrofo in virtù in luogo dell'I.

lin.20. Egli v'è bene in quelle voci, che voi dette havete, ed in altre somiglianti l'accento. 2Voza. A me par, che l'accento nelle dette parole farane non sia acuto, ma apostroso in luogo della vocal dileguata, e però non si raddoppia la consonante susseguente, e si vede meglio in ciò, che se altri dirà i io ho parlato a Frati, ed a Preti, senza l'accento apostroso si raddoppiarà l'F. di Frati, ed il P. di Preti, ma dicendo ho parlato a' Frati, ed a' Preti non si raddoppiarà.

fac. 134. lin. 30. Ricorderaiti. Nota. Se non è error di stampa, non si potrebbe manco direricorderatti, che non sarebbe della seconda persona comandativa, ma della terza sutura indi-

cativa.

Eac. 138. lin.29. Quello, quelto, cotesto, sono voci del neutro. Nota. Ciò è vero quando sono poste assolutamente, manon già quando re-

lativamente d'altro nome, e dico relativamente, non copulativamente, come questo libro, e cotesto Cane.

fac. 139. lin. 18. Testa morta. Nota. Teschio dice il Boccaccio: e credo, che non si possa dire testa morta, ma testa d'un morto: e ciò anche equivocamente, perciò che la testa d'un huomo tagliata, non è più testa, ma teschio, non facendo più la sua opera.

fac. 139. lin. 25. Sta in vece di questa sta notte, sta mane, sta sera. Nota. Non con stanotte, stamane, estasera si giugne Sta, ma con notte, mane, e sera, e come ho detto di sopracon mattina usato dal Boccaccio novella 97. Di questo di stamattina sarò io tenuto a voi.

fac. 141. lin. 5. Ne generi, & ne numeri. Nota. Vanno apostrofati a disferenza di ne particella disgiuntiva, e per mostrare il disetto dell'articolo I, così ne'.

lin. 13. Essa lei. Nota. Forse in primo caso: o per error di scrittura. Se ne doveva addurre esem-

pio per chiarirsene.

lin.15. Desso. Dessa. Nota. Essendosi da prima detto, egli, e esso per suggir il concorso di que' due E ricevette il primo E la lettera D secondo la proprietà Toscana, e secesene egli, ed esso, ma tutto insieme così, edesso, poi se ne sece e desso, e s'usò anche altrove.

lin. 23. E' d'altri. Nosa. Altri si può usare anco ne' casi obliqui relativamennte, come: io ho parlato a Frati di San Francesco, e ad altri,

cioè Frati d'altro Ordine.

fac. 142. lin.24. Fra máguasimi pochi, a ch'il bes piace, ed anchora: Come ch'il perder face accorto, e saggio. Nota. Chi'l dee scriversi. In 'questi dae luoghi il Petrarca il fece per certa. necessità di costume, e la ragione, perole devesi far così, e perciò che l'I di chi ha l'accento acuto fopra, che non si può perdere, nè apostrosare, e però è necessario levar la vocale dell'articolo il.

fac. 145. lin. 12. Te in vece di Tali, Quein vece di Quali. Nota. Questo è vero non senza. mezzo, percio che sono detti in vece di Tai, e di Quai, e Tai, e Quai sono in vece di Ta-

li, e Quali.

lin. 28. Seggio s'è detto alcuna volta. Nota. Anzi Seggio è più propio, percio che da sedeo, e da video per haver la vocal liquida avanti la finale, non si potea far seggo, e veggo, sicome di taceo, non si può far tacco, ma sì taccio, caltri fimili, e questo s'intende della prima lingua. Hor io non so, che di lego si faccia leggio, ma sì leggo, nè di rego reggio, ma sì reggo.

fac. 146. lin. 21. Semo, Havemo, che disse il Petrar-"'ca non fono della lingua. Nota. Anzi bavemo, "è il dritto di babemus, e non habbiamo, che barbaramente è stato ricevuto, perche è del foggiontivo, e i libri antichi tutti hanno bavemo. Fu usato dal Petrarca, da Dante, dal Buccaccio, dal Villani, e da altri. Sapemo potemo, folemo, dovemo.

fac. 148. lin. 18. Haiti tu fentito &c. Wora . Ha-

ti tu. Hanno i buoni Testi per haiti tu. fac. 152-lin. 7. Resterebbe. Nota. Non sece così il Boccaccio, che in vece di rivochereste diste rivocareste, e qui usasi una parola con quattro sillabe terminate in E.

lin. 33. Dietolo. Nota. Dedi, e Feci latini fanno Diedi, e Feci, e Steti pur latino fa Scetti, e non steti. Veggansi le nostre Origini della Lingua Toscana.

fac. 153. lin. 14. Con effo lei C. Nota. Non si può dire con esso lei C. se non relativamente, e, non congiuntivamente, come quì, se però non è scorretta la stampa in vece di con esso la C, come io credo del certo.

lin. 24. Una fillaba di più. Nota. Di più non è frato usato da buono alcuno, nè da usarsi, e bastava dire una fillaba più, non potendo il segno del secondo caso regger l'avverbio più, nè alcun altro.

lin.32. Offersi, che da Offerere si genera. Nosa.

Perche più da Offerere, che da offerire, sì se
avesse detto Offerei.

fac. 154. lin. 13. Concesso, che alcuna volta si legge, altresì della lingua non è. & è solo del verso. Nota. Altro è esser della lingua, ed altro è esser della prosa, percioche se è stato usato in verso, dunque è della lingua, mentre quel che è della lingua può essere e della prosa, e del verso.

fac. 154. lin. 22. Che diffe Bonagiunta, & M. Cino. Nota. Differo i doverebbe dire.

lin. 27. Da altri. Nosa. Altrui era da dire, per-

cioche altri fuor del primo caso è sempre adiet-

tivo, e relativo.

lin. 30. Ogni altra volta, che la scorgerete di quest'altro modo, letto, scritto, & simili, che se n'escono con le due T, & voi quest'altro sine delle due S, le darete lessi, scrissi. Nota. Questa Regola è falsa, percio che a netto si da nettai, a ritto rizzai &c. e concetto fa concepei. lin. 22. Con le due T. Nota. Con due bastava.

anziera necessario, dire.

fac. 155. lin. 21. Con l'accento sopra esse, Vdi, Senti. Nota. Accento acuto così, Udì, Sentì si dee dire: e in scrittura non solo in voce:

dove il grave solo in voce si truova.

lin. 22. Se non in quanto ha tale volta l'uso della lingua nelle prose la medesima I raddoppiata, Udii, Sentii. Nota. Non pur tal volta, ma sempre per far differenza da persona a persona, e percio che l'U ultimo di audivi latino fi perde, c. se ne fa in toscano Udii, e di audivit udì.

lin. 29. Compiè in vece di compiei differo. Nota. Non dissero, ma scrissero, percio che nel proferire facendovisi dittongo, opera, chequasi non si senta quell'1, dicendosi compie' mia giornata, e dovendosi scriver compiei, e ciò tanto più si verifica, quando segue la lettera 1, come io compiei il giorno, non potendosi proferir altramente, che io compie' il gior-· no.

lin. 22. Per lo più formandosi in questa guisa. Nota. Per lo più non rende buona ragione della fallenza.

fac. 156. lin. 2. Che desti, e stesti formano. No. sa. Nè festi, percio che di sa non si forma fasti, ma facesti, dove s'aggiungono due sillabe, non una sola, e di Va non vasti, nè vesti si sa, ma accattandolo dal verbo ando, andasti.

fac. 156. lin. 28. Amó, levó, piglió, lasció. Nosa.
Sono accentate al contrario, percio che la nostra lingua in Scrittura non ha, se non l'accento acuto, e si serve dell'accento grave de' Latini, e però qui si dee scrivere Amò, Levò &c.

fac. 157-lin. 3. Amò, potè, perdè. Nesa. Amòe, potèo, e perdèo sono le voci pure de' lor verbi amò &c. sono per troncamento, e questo percio che la Lingua Toscana per sua natura non ammette parola alcuna, che termini in accento acuto, e però sa die per di nome, e verbo, tue perta, udio per udì &c.

lin. 14. Udio, Sentio, Dipartio &c. uso peraventura preso da Ciciliani. Nota. Non da Siciliani, ma dalla natural propietà della Lingua.

Toscana.

Jin. 20. Domandao dissero. Nota. E' un poco di disserenza da questi della prima, è quelli della seconda, e dell'altre. Di passò si potea ben far passo &c. e così di discerne discerneo.

fac. 158.lin. 20. Fece, & Fe. Nota. Fece ne ha tre,

fece, fe, e feo.

lin.32. Sempre raddoppia la M nell'ultima fillaba, amammo, valemmo &c. Nota. Non raddoppia la M, ma converte la fillaba vi di amaviti in un M, in amavimus amammo &c. in vapluimus la vi in em, benchè gli antichi Latini

fac. 160-luadhib sediffeichte apatellair pasto. Ben gallaizg. Bold dasoio, divi i leve wellb di rigge Lewis la voulle leve elema aupuridar . Differ : Netan Non-felo di quelle relle punz -: It cause l'altre anchora, che possoi semaner - iereache in B. perwirth delle 4. Wenide in M. in MiR. Gouril bound pions d'amort coresfe, cirato. cheige de din , nel die de grande I'N , nel die de grande abad, indaking inverteur l'ultima-fillibit, dade di Bio vanni non di può far Giovani, como farqui il Bembo: e questo s'intende ne dont interi signing in Giquanniy panni decima di Giatini ! . oche Eaborqviaca di Giovanni (i pasifat Tido e oreintende ascone' nomi compatti juospiciovan, onderfi dier Giorenbuilla, Gwenthanfue 164 im. 25. Ten a m recenti l'en a colingra the you this a Dieseney the bile complite side -a di Miero via Distano. Nota: Il ditubletano. -૧૪૯ અમે મેલ્સા Reithbi, જાઇકાર છે સાગભાષ કે જાલાં છે જાલાં છે. 2 butie; persio chemoni le mepub far diddo 60-- the Milerand, chee puro to kuno fina wiero, e di diero, dier, fi doveva di diede aggiugaen. inglout in fillaba: 106 Faciliodeno. 10 1. mil. 76 ( but M.S. Uccifond. Notol Dedifore & 19pino toltano di uccife. Uccifono è idiotifia di le le Bo-Filtentino, obsibacitos e cost diedeno de elli "" malono, cheidhedent, erimafend feder effre. lin. 8. Piacquen, Mossen, che disse servire La raches | Land Worston World & brook or or oud! Dur leads in and the constant was the tolicane bare manipole des spectolations des la tolicane bare manipolitale, in 26. Ter via in vece di Tous via antrol de ini -11/1fac.

fac. 160-linear. B'alisterna schoola voce del vesto, i dil apale il fontimento fi forma , fi muta per schi vuole hora in quella della fermina hera nell'un numero , & quando nell'alero . Alere. Ma non lamplicamente, some altri vuole, percio che non si può dice s so bevera lesso de lessera, lo haveva veduto i Gieli, mu si lette la . dostera : Maduti i Cieli . E questo è vero fempre, i che il verbo è transitivo, me quando neo ètale si dies. Io haveve dermite ere hores non. dorwite &cc. facilità line 26 n Dono . Noto ni Dopo per di poi è barbarilmo, percio che depaie prepofitione, che suol il quarto safo , come dope suforo, adong ceurs e non è mui avverbio. fac. 164.lin. 25. Torrabbo in vece di Torra . Nota. - Questa fu la primiera forma della lingua nosca nel futuro, percio che di amere habes fecero anarobba, e poi amaruggio e nich amare babbo, ... o haggio : e finalmente amorà , o smare bo; e 2 nag amend noo li trovando l'infinito amende. anonispeo i Franceli. fae. 165. lin. 1. Ora. Nota. Hora è da scriver qui ., simepo, per far distintione de ora verbo; o de .. Ora peraura. ... lin-24. Te in vece di Togli, Nota. Te non sta . in vene di togli, ma in vece di tieni . Ta's'ula per togli. 45 PA Sec. 15. 15. fac 166din 1:2. Amerai, amerete. Nota. Si truo-.. va pur usero d'il Boccaccia, e dagli altri indiffintamente amerai, ed amorai. lin. 26. Tor via in vece di Torre via, è finili. Bb Na-

· 20.

. Mosey Non la, come is parelle provere the aufi fimili a torre cadano fotto quella regpla , percio che non fi dirà gor per gorre , fcior per Jaior--13 de detto forse .v-avverbialmente, che non credo fi potesse dir sator denari, e fimili. .fiq. 167. lin.4. Poria. Nota. Di poteria per tra-L. mutamento della fillaba te in R, non si può far poria, ma è necessario sar porria con due RR, come di coglierò si fa corrò, di toglierò torrò. lin. 14. Senza vederla. Nota. Per fenza che egli . la vedesse. lin. 27. Sicome si pose dal Boccaccio. Nota. Fu posta era qui puro parlare. fac 168 ling. Traccorfo. Nota. Trafcorfo, non 🚅 , fi dicendo traocorfo . lin. 17. Se io fossi voluto. Nota. Per le io ha-, yesti voluto, che era puro parlare. fac. 160-lin. 11. Quelli sopra le tavole lasciati si di-partirono. Nota. Baltava dire. e quelli sopra .p. de tavole lasciatili, fi dipartinono lin-39. Rimane. Nata. Resta era più propio, b apercio che il verbo rimaner lignifica permanenza, e non reliduo. fac. 169. lin. 24. Rispose loro tutti. Nota. Per a loro tutti, è nuovo, massimamente nel terzo cafo: era dunque da dire rispose a tutti loro. fac. 170. lia. 16. Come che &c. s'è detto . Nota . Il come che vuol e il foggiontivo; come che fi fia detto pareva fi fosse dovuto dire. fac. 17 1.lin. 20. Guarderieno, Gitterieno. Guardarieno, e Gittarieno coll'A nella fecon-

503

" da & Tolcano cost buono, come l'akte due. Thil 27. Linha fillaba. Notae Eunia A dice di due Thillabe Topha era da dir qui la pare ada ofa Min. 29. Delibergei, Defidergei, Wota. In dehberrei, e in desiderrei non si verifica, che fillevi una fillaba di mezzo, ma folo l'E deffa duarta " fillaba fecondo l'Idioma Fiorentino, ell'Afecondo il Sanese, cioè delibererei, o deliberarei, desidererei, o desiderarei, e però la Regola del Bembo è falla". fac. 172.lin. 11. Solo che, Nota. Per fuorellefida usato da alcuno, solo che significa purche, Decam. nov. 94. Questo fard is volentiere, Jolo che voi mi promettiate &c. que sa alloq fac. 172.lin. 17. Levò il Petrarca la fillaba del mez-20 Fessi in vece di Facessi. Nota. Non si verifica, ma si bene ne levò la seconda lettera della prima fillaba, e la prima della feconda.

fac. 174 lin. 14. Battaglia, la quale s'è detta pugna molte volte. Nota. Mostruosamente, come molte altre da suggirsi affatto, ma l'usano Dante, e Gio. Villani, e simili. Il Boccaccio l'usa una volta sola nell'Ameto se non è error di scrittura, come credo. Ma qui se ne dovea... porre pure alcun esempio.

fac. 177. lin. 1. Men thoscanamente Havemo s'è detto. Nota. E perche? anzi è molto più to-scano bavemo. E' ben vero, che è più antico: e babbiamo è stato ricevuto dall'uso corrotto contro la regola, percio che è persona del soggiontivo, e pure ha da esser differenza fra esso, e l'indicativo; se non altro havemo è più re-

Bb 2

anasolate a capil compute a citalistificativos el Petrarca l'ha ulato anche fuor di rimas Ha-East Howell at Pringer, c o, somestis in the second of the second control of the second cont 0194 vere coll'apostrofo rappresentante l'articolo \*alvieluumeri kaasaa aasaa aasa lingan Allbora. Note. Cost si dec scrivere non 4 nations come hoggi fanno molti, che non fanno. Look 28 lique y Ferma regola è &c. che sempre il primo caso se le da, parlando io e aperandol il state Negat Regola difectuals, pervioche, e della ferina, e della feconda perfona, in non dice della terza. Percio che non sarandol -orachi, ma ograndal lui si dee dire, e così Danoce ann he bilgane di scusa poetica. Il mede-- natimo f pue dire del Petrarca, Ardendo lei che non poteva dir ardendo ella. Quelti fono Il gernadi che pon peffono stare le non col sat purises, no a 4 **9 autofino.** fac. 181. lin. 2. Se in vece di Sei . Nota. Se Ma in Santo coel , fe', con apolitrofo doveyali di orag a gramup il lei gumero a di fei gumero ac però doves dire il Bembo, fe in vece di lei numer. - contonial appearance - ... stepal Stelle. 12) Fue &c. voce pure del yerlo. ib sallodusi effe è propijdime della prola sinon ammettendo la nostra lingua per sua natura Pie Coppe os espinit store anapterson Col outentofes and developed as detection detdi con lo troncata la feconda alema, wond fi fa diaben Rimon Norgel Rights, is head long little fillabe, e fieno, e siene, di due, a non Bb 3 fac.

Tetrarie Charles on the Colored Colore fac. 184. lin. 12. Pato, e Pate Hi vece di Patiton, e Patrice. Wold. Pato & H primitivo di Raine, patifico de llio derivativo de la la santa fac. 185.1,32. Miratola, e commendatola Notal Ne buoni tefti è icritto miratala, e commendatoli. fic. 186. lin. 8. Melfoli le manis Avia ? Melfoli è ne buoni telli, e due , o tre lugghi non deveno alterar la regola i de la la coma fac. 189. Hin. 20. Grido . Wera! Benche evidene fi doverebbe dire , percio che vien da quivilare fattofi da prima chiritare, de poi critare pre fimalmente ridare; e gridure, henolie ilicoropramente s'uff in vece di slamare lattap 3500me altrove chiamare in vece di ovenre, milicuo pare, appellare Gr. " . 222 alls copies gon and Thi. 78. Il medelimo Giovanni Villani. Aless. Il fuddetto era propio parlare, non il inidefino, In 33. Refferebbe. Nova? (Bochneei Dan ri-O'I Vocatelle per non professir tre E lesvendesbielone distribution in the literal and the contract of the contra fac. 188, lin. 10. Giannal Protes Va Celum giammai per forza dell'accento acuto i chese septa nogia, o vero già mai leparatamente colles di in, 94,500 postro fagichaments work Col -19 विशिक्ष सिर्व तेवित प्रस्ते तेव तिमान स्थाप के किर्य di con lo troncata la seconda Miliba : Monafis fa े जागा है। विकास में कि कि में विकास के महिल्ला के विकास fillabe, c fiero, c fight this , & whith no Bb 2 · fac.

hearthaltring ad non lidiffacte non the Poetical si AMA. Nondintendo : percio ichè Qui è andor -odelkaptele: fac. 190. lin. 8. Quagiu Qualu. Nota . El da feri-Myste of Ruggely con due G. per forma dell'ace alicento souto, che è fopra l'Aidiqua; o que orgin distintaments; così dico di questi in e qua rà, profiafià, e costaggià, e di calà già , oco-Logaid fac. 190. lin. 12. Dove . che alcuna volta siè detto n V. w. Wora. V non è detto per dove ma fold per ove, come de perdove, alisto dagli Aretionican akri Tolcani fandou ling Ladove Nota Laddove on gila en dono si des serives, vedi qui sopra, en ent linu Di Leve in vere di lavve. Sclande in vere di . daofide . Nota . Che vanno feritti così (que e dolade lin.14. Landio . Nota . La'nd'io . fect on lines Depoi. Nota. De poi, o dappoi & Allgrive ... Mr. L. C. Same lin. z. Dopo · Nota. Erra in questa regola, iche andero v o deppo è fempre prepoficione, che i whol dopo fa il terzo, a il quarto cafor o il yerbo in forma di nome , come doppo amar con tanta fode. Sugara fact 1'92 line ze Più licentiolamente &c, o pure più rozzamente Lana, & Persona, Nota, Non per licenza ; nà per, rozzezza , ma, percio chà j -n'Drimi gimatori usarono far rimare fola l'ultima allaba, non colla pessultima, come fi fa hora, of if the tollard de latini degli altimi tempire B b 4 -01

Saciral Animal Innansi. Note Sed Vinanticon ola Dinanzi eli fa dinanzi chon lo come fi faccia innanzi con due N, altramente dinnanzi Pdo-- verebbe dire Se viene da in red anci, noti va scritto con day N E vero, the la forza della terminatione della 1 lettera N 1 fa che si proferisca doppia, beme "Ti fa mice inalba, e fimili innalbera &co : 112 Manca qui Nanzi usato dal Petrarca, ed antida Caltri Prolatori antichi per inonzi. ... 061.363 fac. 1 de l'in? 12. Damane . Nota. O danimant, o - damane, e deffera, o da fera. lin. 19. Unqua & Mai &c. le quali non negatio; El fe non fi de loro la particella acconsia al sibilità te. Nosa. Semplicemente parlando hon eveib ro y percio che nell'opere del Boccaccio whe " moite voite mai fenza negale, e nega a Bonal. tri Autori v'ho io molti esempij. E' dungat. linera, Love Il comune . litizza Se ne le danno. Aosa ., Se ne danno lord era da dire parlandosi di due, come hadetto an in the same of ១៨**-៨ -ស្រែក្រ**ះ នរិ. 🗀 1. 1. 1. S.r. lin. 26. Homai &c. Nota. Manca a dir di Mobao, e Maf 11; onde si ritrae, che mai semplicemen-TE te posto non nega, e però à farlo negare viaggiungono No, e parimente non affermuy perb vi s'aggiugne si a farle affermare . E' dual que comune. រុះ រុងសេនី ដោយមា ១១ Off The over the mai dove rimane? " " " " " " " " " file: 196. file: 28. Whakanebo : Nosu: B. anco Vuall quanche fiche è il medefino, e pur si di alle profe ancora. Ser Brunetto : Quando il parla-B b 4

How wif, view of a feet a wild a character of this court coquanche vedata. Becciación interella 600 fine lig. 24. Guari . Nota . Houngamp couchiminabuna Enclosed description of the strategy and Livolamente nel wento) shinte i Colme de de la veito, - and it Bos contain Dula ad December on a line is a la Senifica molto. Boccaccio aslevi sinovbesale liment Elmonettai Chapome who SenDerich; SenM. -m& inode panetteto nelle fotto vimeo i Naco & nusud firmovamunahchediblichiden delagical-. o wole ministry olaz je place n indistribution inten. face o Silin. 16. distrible fencen file share oblates ib éficacionequantebrel, adogen altottaleabacinella. ivormiegerateslachendatiba'laacha mildelendo il T per effervi avanti l'Sudfifequi condelle fac. I cardinapor de vencemiente ble susoid si Albia. -nisignoral, who remember of biblinde ! Senifice no feritti exoquie doquir cherothia avoililes ve--lim ato ochodi, neiste m lung bezah AVata. trebbee da, o abada. Non fignifiyaimainahanghazza, - Sycalimenth diamento confirmation distribution vece oishing dove by open stammit, econatication per prima che, o inparalipoira q non raq aa Acidochimus, Altresale colletacolo truonoglempte a Control deliverside de la ferencia de la constantida control de la con e di le non filet signification, altres entile n. -timenta Duccotanta la Motar. Direcotad Ballool dir o, tat pai adiotivate estante acceptante discontanta, o . udmin o 14 Boccadoin mella fueuno velto a El gandalin.29. In quei punto . Neitmatidenalle omovemente lin.

-oranditideshabita. https://www.co. granche we ikin . Boots of boots boot is 60stude. lin.24. Guari . Nota .. Non tempseprehenduna caronta, esteran perento alquinno Borcaccio aci-. O'vella 6 ganfer mandoire formal terration multiple. fignifica molto. Boccaccio novetla upoviogacle Lawis aftergrame of the promotion of the stands of the sta -mBostafficine in a little with which was seen a little with the control of the c Genel fundo utadancia checit inaticide (e 8 a. signi , o vale indrijsky alazi g basen a Banvastain; ie sign isien... un poco, o alquanto Bospaccio movella do. facingo dimini Thinexes a Bootab Di tutte o mast le effenciamente de la compartica del la compartica de la compartica della compartica della compartica della vovanogiamutterifra fi waddoppia' fempre prodejendo il T per esfervi avanti l'A compiquitione sche fac. 1 gán sin sean dro stactri cada ling sea o da Adria shid and biolatic Antend Avenatio. Disting Manno feritti amorphie My pierche webganio dia a del -binack of the extension of the extension of the extension da o a certa. Non legabrailmainailgakhazza , - faceporplineiz. The Orac firmens allowolte in vece otaliativoiot diétiepenila ananta. codonalistico per prima che, o innamzioche, nau voq sa - short cai tenog subtractive south and try oni before the ab (Qghpad) flure untha in fignificator di alimete, e di se non fuen shentwette . Bucaucita no--timespe the color of the color of the color address of the o, taturiadalrachen vor ferror noveque Comedia--thing i northernouthismodoforopi the grapha. lin.29. In quel punto. Notana Renante una inquell' anil

lin. 29. Adietro , 'a es sistantellaup milipedonlofacinog dia 4. Gas News Scritto cost non ara observed the spollogist of the following its afarises ch' ba ; ma percio che gli Antichi feriadversal the nod mettende l'a al verbo havere zu che poi risolvà quella legatura rassegnatido l' kidi che al verbo, come quel, che nen può l'iragionevolmente flure fenz'effo : caddero in L un'altro inconveniente maggiore: facemografia. 14. du queste ; per intanto : Norielli aldougnetions Pelempit hor fi dover dir, the è de verfi , è non delle profe ; dove a pena , w chélo treda, che fi truovi, parlo nel Boccati cio, che è la rego la del nostro parlar migliore, baffa dut à dire d'un'altro dignificato d'Intanto; o wiod infine a tanto. Boscaccio nov. 74. Maidena per questo non rimanga per una notte , o due ... interesto, be in peufi done noi pofficimo Go. [1] Sesautiorale Agnifications correlativa dividuosto. Boccac.nov. 1 4. Ma intanto differente un ella, ंग्रे कृष्टिकार कुमलु li foffe के più and , e क्रांस के ficonstitution of the second state of the second se aneora cook Por moli. Note: It Boccaceio ala Sec. 1 kin. 🧸 Leggel 🕧 of permits ling Me in vece di meglio. Nere: E va levitta -cicost met y altramente farebbe raddopplate in voce la suffeguente consonante. lived of thouse. Alaso, & aperto, Decaired, Adieses, - Dalloudlitre, aritrofe. Wold. Allato? Cappetto, overo a lato, was pettou Daccaned; & da a lemandana constitutado curistiba Arquanta que la seconsa, e la teredouinte o dionin lin.

lin. 29. Adietro, la quals managinin tofto dintowww. dung if figure la interest of the state of the state of sireil constaria Bestherdunovalla preternando-Spedietros comando obstanemera fulla famuta. fac-204. lians Alpoliusion Ness. Io credowche ui clostico adde के बोववार विषय के प्रतिकार कर्म के स्वाप्त कि diffusen Apper suiton amniavide lasion o politi linius Romagnicola . Nam - Che fa qui quell'? fra l'N. e l'A. di gnuola come a con s'un lingshipunto, Notan Punto, benchaiponen sia a igos) hugus to francipare la jeome punto de bilata dagli aprichi Autori Ligreptini anchom. 6 lig. 186 Vyolvi. Nota. Dia Vyalevi & fallythivi cio, che è la rego la del notire de suponili paq e fac. 207 lin. 15. Ch'on . Nota .. Non & trovanda quella particella en nonti può for ch'am come è - 6. da scrivere che 'a per chela non de sprant ca lin. 26. Sommettere, Nordas Commettern nob. wien da Sormuttere some Bibmifrece trabutens to. Poreschieft & N. & Lieuten, S. L. Mani & Ir. fac so & lines, Tagliare il gonza in Nasan Repobe più tagliase, che canare il gozzo i benche con and manipolity of the properties of the second of the seco lin. 12. Leggeli fuor, & fore, & fora, & fuonia le . Etquelisono delivorto: malaprima. e hulaima m fang anchar delle profe. Nota. Ma fumo dove fi falcia? mandato e pougottute to sove MON Ber ferkelle fono dal verso, ma per eller scrict 1344 a con distongas, che è delle prole, assen-ही देह देखिन और है più dei verfied का रहा रहा , हा E la la prima ed'ultimadopo delle profesadunque la seconda, e la terzamon sono della pro-alel Himmutele Wiritoband etailing nelle proll . Ad addition of the mentage of the second of the later of the second of vera formasjo te, è conqualità si alla albando. fast 200. lines Infuori a Avora. Significa quel che enai Latini praser. Oth is lines Ponti and elle con quelta voce feimo. North Quest'auch'ella è posto qui impropiffigiation. te. pedojo che mon & detto inanzi: Che Edla mazz. S. Reinslesow la voet fentier i c. 72.011 Altrettanto dico di quest'altra anch'ella posta 'alla aline ou percisone non e'à detto addret fo fenza mezzo che alcuna voce sia antica. in the Processions of Party of the feet of the feet questo dittongo, prima per non haver 18 pla se i(l'agrenco acuro sofficendo sopercio the feficien processor voneva, fighifica if the leftinos e però quell'I di cie vi è soverchio i l' uttetta Science Min. page alterned Abric. Valabilizate Col non ilighed to the debe discondonatoer lin. zo. Ora, or . Nota. Queffe Vanho hipfrate, dufferer, Lifer greats for ive femble il Perforcis effervi fe poor our verte de kontroningen dispara Broom faling Overe Abre. Overe . edd victo. lin. 29. Ched. Nota. Menca a dire tella Mid per edmag che pur case fotto quella regola del ficte - west it Dig e del Find per più, e del Chet vecha con H. a. Dante & Dante & d. n. H. noo and facility din Call der Palla plugrafional U. Che la T. Nota. Queno hon ellempie scho, per-iunidense phogramo offife; of Martin che elle -adore is went the fight at the first the halle die e L'ra in guelleui perobanimenti divecia abadi **gup** lin.

lin. S. Kin Mate. Gli Anticki , ed anco il Boc-5 caccio differo alle volte fit q Quelta è la fut vera formazione, è dunque difettuoso il Bento. lin, 19, Non si ricenne di correre, che fa a Cahel &c. Nota . O fin che fu, che è più piano parlare. lin.21. Hohauta a queste notti. Note .. Cive pilo notti passate. 1149 L lin,23, Si è stato di chiaro, Natar Finche. lin. 27. Si pone ad un altro sentimento. Nota: Per a Ingran lin.29. Se non, si te ne sa. Note. Se no. ède fig 212 lin, 2. Si ne loguisches Noore Qui Ad god el el trata, prover engle este le hep fac. 215, lip. 6. Con una fillaba di più. Nosa. Di a più non ulato da' buoni con ave fillaba più era perfetto il parlare. ... 5, was the los 633q ling, Sepanfo, Noto. Semanfo eppo il Peararott non illa per eccerto, sche è vose pural )ma per Seam for fa, o face che. انه، ړي. د 👵 👵 ling to. Se non li. Note: Questo si qui non può effervi le non per error di scrittura postampa, opercioche le son fe non si truove mai pinà si que ular per se dubitativo. Land s. M) oz nil fac. 216. lin. 2. Petrarcha . Nose . Non to perahe ... il Bembo qui, ed altrove fempre scriva Bestarcha con H. nell'ultima fillaba effendo così det-3 50 per gli antichi di lui , del Cognome dell'Ari ca cala antichillima di Firenze. la 1. Note lig.245 Fra qui adotto di, in veca di dire di qui ad ong all Nota. Non li provera majurche Fra in questo leogo fignifichi Di Percio che di quì -inii

4. He sizel ougeb a springal, ib osso be fun du ad orto di lignifica fra 'l termine , che da liggi, all'ottavo di , cioè dontro gli otto di. In 31. Giovan. Nota. Giovanni non li puo corciare fi come ne ance alcun altro nome 'Anica in no, na, ni, ne .. con Navantia Go ine Panno, affanno, appanna, appi, Jonno, cenvi &c., e però si tiene, che non si posse din fan, ne dan per fanno, e danno, almeno in lingua pura . ac.219. lin.12 Nel verlo Passentare è haver paura, & spaventare è farla, la qual poi nelle prose vale quanto l'uno, & l'altro . Note . Difera tuola regola, percio che non opera il medelimo femplicemente, ma polla con l'affillo, q ţivo . fac. 220: lin. 18. Fragone andar frugando n Nefa. Non to, dove le l'habbia trovato quello fras ne, che non è avverbio, ma nome, e non ulato, le non dal Pulce nel Morgante fin. 28. Peraventura. Nota. Vi Ivanno due K. lin.29. Geoffe &c. è parola del Popolo Deliderarei lapere, perche è più paro polo Gnaffe, she Boccone, tentone, true! Gnaffe vien dal latino Gaove per Ge Hoggi si dice : ob buono buono, bene Oc. Ma per ironia. fac. 221; lin, 10. Mer che . Nata , Mans scritto sempre io Dante can 4 Inf No gifque barbaramente ulato. lin

lin. 24. Baco. Nota. Bacho fi dee scrivere. Nato dalle balle, e dalle Madri de bambini , mostrando loro i vermi, che bachi in Tolcana. "fi dicone, ne frutti, o in altro, accio chenon ne mangino, e poi trasportato ad altre cole. fin. 33. Apenaapena, & apuntoapunto. Nota. Quando fono in forma d'avverbio vanno scritti con la prima confonante doppia per forza. "dell'accento acuto, che è lopra l'A. così appewa, appunto, altramente così a pena, a punto, che è più de' versi; e si può anchora dire a pento, o apponto Toscanamente, benche il Bembo not lappia, o not voglia fapere. fac. 222. fin. 3. Arandaaranda. Nota. Arranda, o a canda. fin: 5. Ambavamano. Nota . Ammano , o a mano, come apprefio, o a prefio. lin. 12. Via ella vale quanto val molto, particella affar famigliare & del verlo, e delle profe: ma quelle d'una lettera la mutarono, Vie dicendolane Nota: Difettuolo infegnamento, che dovea dire, che d'una lettera, cioè dell'A in E De dell'accento acuto dall'I nell'E pur la mutarono, e di due sillabe, che ella era prima C'la fecero d'una fola, fac. 222. line 23. Tujanti in vece di dire tutti Santi. Noru. Tuffunti e fcritto, e così va per l'acpiar l'S di Santi : e la Tuffanti è detto per la fer sta di tutti i Santi dando l'articolo feminile," è det meno a nome malchile, e del più, come.

h truova ulato appo i Latini, e fragli altri Ci-

4

cerone in Pisonem. Exposui breviter consulasum meum; ande nunc furia, de tuo dicere, cujus fuit initium ludi compitalitii, che è più fimile a quel del Villani.

fac. 224. lin. 13. Di saper scriver volgarmente... Nota. Adunque non fiorentinamente, se il

Bembo (errando con tutti i Fiorentini ) non... vuol, che dal generale fi poffa argomentare al particolare, il che è falsissimo, percio che lingua volgare è genere generalissimo, che si distingue in molte spetie, o altri generi, come Volgar Italiano, Spagnolo, Franzese, Inglese, eciascuno di questi in altri, come il Volgar Italiano, in Volgar Toscano, Lombardo, Pugliese &c. e 'l Toscano in Fiorentino, Sanese, Pisano, e I Fiorentino in nobile &c., e per l'istesso doveva dunque il Bembo dire in Volgar Piorentino, o Fiorentinamente.

FINE.